







querto libro costa in Roma al 1. Od. Posthum, 8. Applie ai Coll . Nom.



# DEVOTISSIMO

DI GIERVSALEMME.

Fatto, e descritto in sei Libri.

DAL SIGNOR GIOVANNI ZVALLARDO,

Caualiere del Santiss. Sepolcro di N.S. l'Anno M.D.LXXXVI.

Aggiontiui i disegni in Rame di varij Luoghi di Terra S. & altri Paesi.

Di nuouo ristampato, e corretto



MOUNTED A MARINE ROMA EMARKE

CON LICENZA DE' SVPERIORI.

INROMA,
Appresso Domenico Basa. M. D. XCV.

# DE ILLVSTRISSIMO AC EXCELLENTISS. ODOARDO FARNESIO.

Aurelij Vrsij Romani Epigrammata.

TALE decus prafers Odoarde, emblemate quale
Distinctum ars vario Dadala singit opus.
Quidquid agis, componit amor, quem gratia circum
Ludit, er asperso pingit honore lepos.
Etinc patria è claris virtutibus extat imago.
Et rediniua tui gloria surgit aui.

### ALIVD.

Roma four quod habes, & habes quod habere fatis fit
Optanti cupide quidquid vbique boni est.
Mille tibi in puero hoc vno miracula, mille
Natura ac Diuùm munera,& artis opes.
Ecquid in egregio non enitet ore? videtur
Mortali rure par, similisque Deo.



# AD IOANNEM ZVALLARDVM BELGAM

Et Equitem Sanctif. Sepulchri generoliss.

### IVLII ROSCII.

Belgia te genuit, Pietas fed fouit in vlnis,
Inuictog; dedit pectore ferre Crucem,
Adriaco foluis fupplex è listore nauem,
Credis, cri infido teque tuofque mari.
Hinc rate curris iter nemora ad frondentis Idumes,
Atque Palestina rura beata petis:
Inuifis Cunafque humiles, collefque propinquos,
Quamue Deus facro Sanguine tinxit humum:
Ofcula das filice in nuda, lambifque Sepulchrum,
Et quacumque nitens marmora feulpaa notis.
Hinc propoper facrum Tumulum pia figna falutis
Sufcipis, intrepidum pectus, crarma dicas.
Barbarico hac foluenda iugo te vindice regna,
Sanguine, creffu fo funt reparanda tuo.





# EPIGRAMMA IACOBI DEMII

IN SEX LIBROS 10 ANN 15 ZVALLARDI de Hierosolymitana peregrinatione.

## CONCORD .



ON cuiuis Solymam contingit
adire; facrata
Non loca diuino vifere pressa
Nempe, via infirmis, senibusque
est ardua; ventos

Horret, d'iratum pars quoque magna mare:
Barbara gens odio est multis; incommoda molles
Ferre negant, metuuni damna, pericla, famem:
Sed peragrare pia tamen hacloca facra licebit,
Et natale Dei vifere mente folum:
Quodque Deicoluit Genitrix; vbi multa beata
Pro Domino passe terque quaterque anima:
Et qua sunt Chrissi pretioso imbuta cruore;
Humano generi est atque vbi parta salus:
Et qua, Rupe caua exciso, meruere, Sepulchro
Condita, felici tangere membra manu:
Quaque resurgentis claros spectare triumphos,

Et diti erepta, & tot spolia ampla neci: Denique & ad superos redditum, quo millia traxis Agmina Sanctorum, restituitque patri: Vnde suis promissa potens calestia misit Dona, sacro patris numine, & aucta suo . . Et que intra muros operum vestigia Christi, Quaque extra,& Matris plurima signa ferunt : Corporis hac nullo meditantem cuncta labore, Fas erit, or pura cernere mente pium. Quin etiam auxilio liber hic, quem Religione. SVALL ARDVS feruens edidit, esse potest. Suallardus prius ista animo qui cuncta, deinde Lustrauit, patiens corpore, digna notans Quin modo & ipsatypis loca, miro expressa periti Ingenio artificis tot, proprio aere dedit. Nec tantum observata refert, recreate; legentem, Sed monitis iuuenum corrigit acta pijs: Seuocat à vitijs, virtutibus ornat, ineptos Instruit. & molles aspera ferre docet, Et timidis animos addit : reprehendit, & vrget Ignauos; stimulat, degeneresque notat. Laude bonos, pretioque accendit ; fortibus ampla. Pramia proponit, Desidibusque malum. Tot bona cum liber hic prastet tibi, lector amice, Si sapis, ve quouis se tuus aere, face



#### PHILIPPI DE MERODE BARONIS FRENTZILE. SS. S.

EPIGRAMMA.

Ad Io. Zuallardum Militem SS.S.S.G.

### (<del>\*\*</del>3)(<del>\*\*</del>3)



VM studio, ZVALLARDE, pio, curaque fideque Pracipua, Solymis vifa ab viroque refers,

Dum quoque Idumais longè loca difsita terris,
Grata peregrinis, ac veneranda bonis;
En focius licet ipfe via licet ampla laborum
Pars ego, quique oneri tune, tibi, amice, fui,
Quamuis nota mihi, perceptaque cunêta recenfes,
Te celebrante tamen latior ista lego:
Namque oculis eadem videor loca cernere, ibique
Esfe etiam modo, vbi perpetuo esfe velim.



#### AD IOANNEM ZVALLARDVM SANCTISS. SEPVLCHRI MILITEM.

D. Martinus Vandenzande Canonicus S. Gaugerici, apud Cameracenfes,& Comites peregrin. Hierofolym.

#### CARMEN:

ON tibitam fatis est tantum maris aquor arasse, Luminibus Solymum, rura notasse tuis. Non satis cst, iuisse vias, quas Christus iniuit

Fixit vbi plantas, hic posuisse tuas. Vestigasse locos vbi quondam signa patrauit Plurima, dum sobolem sed docet esse patris. Non fat prostratum terra oscula mille dedisse Que Roseo Domini tincta cruore fuit. Vidi,ego te (qua religio) iam notte silenti Templum ip fum, & montem nudo obij ffe pede . Tecum ibat Baro Frens, simili Pietate Philippus. Cui iuneni custos, & comes aptus eras. Scilicet id cuiuis poterat satis esse videri, At tu quid mains, mediteris habes. Vis etiam loca sacra, tuis effingere chartis, Quique domi remanent, cuncta legenda dare . Pascere Christicolum mentes, & flammea corda Picturis, quando non datur ire viam. Hac te cura premit:postque tibi cognita, Curas Cognita sint aligs; Hac loca fancta Crucis.

# SONETO DO SEG. GASPAR

### Gentilhuomen Portugues.

Em louuor do Itinerario Hierofolymitano, feito polo, Caualeiro do S. Sepolero, Ioaon Zuallardo Framengo: con apostrophe ha el Rei Catholico nosso Segnor.

### のなるない



VN QVA ho rugidor leam deuorara Tam grande parte d'helico où Califlo S'ha typographia q'elle mesmo ha uisto Primeiro ò gran Zuallardo lhe mostrara.

De tam fantos passos ha mostra clara
Hum amor in sluira nunqua visto
Hena santa se heno amor de Christo
Obelgico leam se conservara.
S'Arcades de Thetis desconhecido
Nos dera Zuellardos de tanta Marca
Ho Settentrional fora rendido
Enaon siarà tanto à cruel parca.
Portanto ser amado enaon temido
Val mais ogram senhor e gram Monarcha.

<del>ተ</del>ይታትትው ያ

# AL S. GIOVANNI ZVALLARDO CAVALIERE DEL SS. SEPOLCRO.

SONETTO.

#### D' Horatio Rosci da Horte.



F fu tra suoi tradito, e riso, e schermo
Baciando il sacro lido, saldo e sermo
Disse Siouanni, mentre viuo ardore
Accendi l'alma mia, quiut il mio honore
Al Sepolcro depongo, e quiut sermo.
Inuitto animo, al mare, alle tempeste,
Per visitar li santi luoghi, a morte
Li esponi al cielo irato, a i lampi, al vento.
Almo sacro serren, porto celeste,
Riposo à miei destri, & cara sorte
Che in te mirando ogni conforto io sento.



### IVLIIROSCIIHORTINI

EPIGRAMMA.

In infigna Ioan. Zuallardi Equitis S S. Sepulchri.

ELGICA, qui aspectu metuendus fortia regna Et fouet, & patriam seruat ab hoste

His nitet, or merita spondet tibi frondis honores, Quos su de Solymo littore victor agas. Lata Palestina resonant fastigia silua, Iordanisos, sacrum tollit ab amni caput. Aude Zuallarde: aspicies se subdere Eoum, Barbara victrici sub Cruce sceptra cadent.



### ALL'ILLVSTRISSIMO

## ET ECCELLENTISS. SIGNOR DON DVARTE

FARNESE.





M B A R C A I l'anno passao, illufirist. & Eccellentist. Signore, in Ve netia, d'onde se nó con selicistimo V corso, almeno più prospero che io e co meriteuole, co' I duin sauore, giunsi in Gierusalemme; oue viddi, & vistai minutistimamente tu tiquei luoghi, non solo con quel-

l'animo deuoto, e pio, che debb' effer principale di ciafchedun Christiano, & il Signor per gratia sua mi concedette; mà ancora curiosamente inuestigai quel tanto che di marauiglia si vede, quanto m'era possibile per il tempo che mi sono ritrouato in quelle parti. Onde mi è venuto fatto per offernatione che io tenni, e per varia. lettione di libri à ciò appartenenti, vna raccolta di cose più Illustri, quasi (nell'orio della Naue, in Mare allo strepiro dell'Onde, e gridi de Marinari) in forma di commentario, cominciai, e finij. Indi tornato à Roma capo della Religione, per visitare i luoghi Santissimi, e le sacre porte de gl'Apostoli; hauendo questa mia fatica per mio cómodo più tosto, che per servitio d'altri posta insieme; è parso a gl'amici che furono meco nel viaggio, & altriche l'hanno veduta, degna si mandasse in luce per vtile, & essempio degl'altri che si risoluessero fare sì fanto viaggio: E benche io vedessi la debolezza dell'Opera in sì nobil soggetto trattata, con pochissima eloqué za, per esfer'io straniero di lingua,e di Paese; pure m'è parfo fodisfare più al giuditio d'altri, & all'vrilità del publico,

publico, che hauer l'occhio all'honor mio, el'hò fatto molto più volentieri, perche me lo comandanano quela li, a' quali non poteua mancare. E perche, Illustriff. Sig. non basta che vna Rocca, quantunque da sottili Ingegnieri fabricata, sia prouista di tutte le cose necessarie per difesa sha, acciò si mantenga contra il futor de'nemici, se non è ancora custodita da potentissimo, e prudentissimo Capitano, conuiene che questa mia mal com posta Fabrica, e quasi su l'arena, con si poco ingegno appoggiata, sproueduta di tutte le monitioni necessarie, contra l'altrui reprensioni, sia difesa da generoso Heroe: Et io hauendo seguito il giuditio di più sauij Scrittori, così antichi, come moderni, quali mai diedero in luce l'opere loro, se non sotto il nome di qualche gran personaggio; non dubito che sia sua Signoria Illustriss, con la grandezza, & ombra fua, per iscusare, e ricoprire molti defetti di questa fatica, scritta con basso stile, da pellegrino nel pellegrinaggio istesso; materia degna più tosto di metterla in pratica, che di raccontarla. Però trà tutti in Roma io hò fatto scelta di V. S. Illustriss.nata di sì generoso Padre, quanto l'età nostra, & ancho gl'antichi si gloriano d'hauerne veduto vn'altro, che nella guerra, e nella pace, habbi saputo si bene, come egli, vnire con vgual proportione, & misura, la giustitia con la clemenza; in ridurre gl'inimici, e rubelli, e mantener pacificamente i buoni & amici di S. Chiefa. Felicissimo, & inuittissimo Guerriero, il cui nome non solo con somma lode tra nostri, vien da Poeti, e Scrittori lodato, comene sono nella corte dell'Illustriss. Cardinal Farnese suo Zio, ma anco per la grandezza della sua fama, per tutte le parti risuona. Et io non vna, ma molte volte ne hò sentito in Leuante ragionare da nemici nostri, non: fenza spauento loro, in Soria, e nella Palestina, come molti ch'eran meco ne potranno fare certissima testimo nianza. Di qui è che meritamente da quei che ne scriueranno si potrà preferire al grand'Alessandro; ritrouandofi che l'attioni di fua Altezza lo superano di gran lunga. Percioche se quello si legge esser stato figliuolo di . Filippo Re di Macedonia. Questo è difensore di stati del Cattolico.

Cattolico, e potentissimo Filippo Re senza dubio molto maggiore, quale per effere stato sempre difensore della Religione, Iddio l'hàsi prosperato, che non solo di Spagna tutta, & altri Regni l'ha fatto pacifico possessore, mà del nuouo Mondo Monarcha, qual pianfe Alessandro di non poter'ottenere. A sua Maestà l'inuittissimo Signor Duca suo Padre, come ministro d'Iddio, con tanta sincerità serue, che già tant'anni non cura spender la vita; come hanno fatto ancora i suoi Antecessori; dalli quali chi non sà come per linea paterna sono vsciti huomini tanto Illustri per meriti , che hauuto il gouerno della Chiefa d'Iddio, sono fatti degni di tenere le chiani di S. Pietro, saliti a' gradi di dignità, che maggiore non può in terra desiderarsi ? Anzi doue non bastarebbe à gl'huomini di predicarli, i muti fassi, e le fabriche istesse sontuosissime erette in benefitij sacri, predicheranno per tutto la magnanimità di quei che l'hanno edificate. Ne minore è la gloria dalla parte tratta, del sangue Imperiale della felicissima Casa d'Austria. E se Aleisandro il Magno (per sua buona sorte, o che volesse Iddio così mostrare la vicissitudine, & instabilità di Regni, e Monarchie humane) soggiogò trà gl'altri il gra Dario, e per consequeza l'Asia, e la maggior parte dell'Affrica, e sottoposta con vn'argine stupendo la potente Tiro, e Sidone, refesi e Cipro, & altri luoghi vicini; ciò auuene perche eran Popoli senza guida e stanchi per le proprie discordie, e guerre che haueuano con gl'Assirij, Egittij, e Persi; mà quanto è stato il valore del Signor Duca Alessandro Farnese, à far pruoua della sua persona in si dure Battaglienella Belgia feroce? doue con tanta prudenza si è portato, che mai il nemico si è mostrato in campagna che non habbi vinto. Scriueranno l'Historici, e fin hog gi l'han cantata gloriosamente i Poeti, quel marauiglioso steccato, che con sì grandi spese, & ingegno fabricò su la Schelda, per domare la potentissima, e samosissima Anuerfa, la quale, con altre Città hà creduto finalmente più tosto ad Alessandro, che alle frodi, & inganni di De- Mac.10. metrio. Quale, non come quel gentile, per ambitione vien mosso à si nobili Imprese, mà spinto da vera pietà,

e zelo di Religione, hà quasi ridotto ad obedienza quei che, come per insegna del Leone, così d'animo vengon detti feroci, e fin da gl'Antichi tenuti bellicofissimi . & inuittissimi. Ma perche non presumo Illustriss. Sig. di annouerare i fatti gloriofi di fua Altezza, conoscendo quanto sia debole il mio dire, e-quanto i nobili Scrittori s' habbino ad affaticare in sì gloriosa impresa; solo hò voluto mostrarle, non adaltri che à V.S. Illustrissima do uessi dedicare questa mia fatica, essendo in obligo la mia Patria al Serenissimo Duca di Parma della robbase dell'istessa vita. Oltra che per il nome di V.S. Illustriss, del quale sono stati celebri, e potetissimi Re, & altri di gran valore, vien celebratissima. In cui vedendosi naturali, e lodatissime inclinationi, che come partecipe del sangue nobilissimo di ambedue l'Iberie, d'Austria, di Portogal lo,e di Borgogna; non può essere se non accompagnata di cuella medesma generosità, felicità, e bontà che trasfe da suoi maggiori; e già in si tenera età ad imitatione loro, comincia à darne chiarissime demostrationi, hauendo faita eleitione dello stato Ecclesiastico, per cui più facilmente può se stesso render grato à Dio. Per queste, & altre ragioni m'ho preso tanto ardire d'offerirgli con la mia debolissima seruitù, questo mio deuoto itinera-110, posto in poche righe, & assai rozzamente, e come meglio ho possuro, in si longa, e pericolosa pellegrinatione, acciò venisse sotto il felicissimo nome di sua Sig. Illustrissima, in mano de gl'altri che si degnaranno leggerlo, supplicandola d'accettarlo comunque sia, essendo tenuto sempre per cosa lodeuolissima, il mostrarsi liberale in riceuere le picciole offerte de gl'infimi, con egual grandezza d'animo, che si fussero presentate da più potenti, nascendo il dono da sincero, & affettuosissimo ani mo di seruirla. E se per auuentura non vien trattata da me tal materia, come conuertebbe; almeno per la deuotione di quei santi luoghi, e delle cose necessarie, passo per passo, nel viaggio, con intagli, e descrittioni loro illustrata ; spero darà non solo all'animo, ma all'occhio non poco piacere. Questo sarà per parte della sodisfattione dell'obligo che io tengo a gl'infiniti benefiti che dafua

da fua Altezza hà riceutto la defolata (mà forto fi generofo e prudente Gonernatore, felitifima, e fortunatifima) Belgia mia Patria; non potendo offerirgi ilaltro per hora, per tanto debito, che non folo lo, ma tutta la Chritianità deucalla fua Illuftrifi. Cafa. Io per me quanto potrò pregherò il N. Signore, che profperi ogni felicofuccefio di fua Altezza in tutte le fue fante, e generofa attioni, & à V. S. Illuftriff. & Eccellertiff. alla quale con ogn humiltà fo riuerenza, conceda fommo contento.

Di Roma li 20. di Maggio 1 587.

Di V. S. Illustriff. & Eccell.

Humiliff. & Denotiff. Serus

Gio. Zuallardo Caualier del SS. Sepolero.



### PROEMIO.

## CANCER!



FFERITAMISI occasione, Deuoto Tellegrino di fare il fantissimo viaggio di Gierufalemme, assimo con il Signor Filippo di Merode, seci ogni diligenza nell'apparecchio, co procurai quanto potei, come etiamilio

alcuni altri Sign. che haueuano risoluto di farci compagnia, libri appartenenti, acciò con ogni instruttione possibile sapessimo, quel tanto che fusse à sì lunga, & ardua impresa necessario : Ne vennero alle mani alcuni, ma con pochissima nostra sodisfattione, percioche entrati con essi in mare prouassimo, che non haueuamo hauuti vn minimo auifo di quei particolari, che si ricercauano, ancorche, oltra l'osseruatione de' libri, da molti amici , fuffemo informati , & in effetto trouammo effer conueneuole gouernarfi molto prudentemente, in sì faticofo & pericolofo, nondimeno fantifsimo, & salutare camino, da fare non per paesi di Chri Stiani,ma de Scismatici, Turchi, & altri, non solamen te nemici della nostra santa Fede, ma ancora del sanque nostro, & de nostri Prencipi, sitibondi ; & non ritrouandosi, massime da persone poco pratiche, commodità d'alloggiamti, nè nelle infirmità, & accidenti bumani (à i quali la natura nostra vien sottoposta) ristori o conforti alcuno . E veramente è, ben difficil tosa,il pigliarsi questa impresa senza buoni auisi, & prima ben configliarsi . Per queste & simili ragioni . qual'in gran numero potriano apportarsi; Et io meco considerando quanto importa dargli debitamente al prossimo, & finto dal desiderio d'aiutarlo, segnalata-

mente quei, che dopo il nostro ritorno, se Iddio ce la concedesse, come per la sua immensa misericordia hò fatto, hauessero in animo di fare il medesimo viaggio. Si che ad istanza del Signor Domenico Danesi, da Montepulciano Dottore in Theologia, & altri, efsendo io più che non merito, tenuto da loro vn poco diligente, per vedermi raccogliere in forma di memoriale, e come soglio, in tutti i viaggi, che hò fatto, le cose più notabili, come ancora feci in questo, ma, non senza gran fatica, mentre in Tripoli di Soria s'aspettaua il vascello per la partenza, & in quarantatre giorni, che fummo in mare, mettendo affai minutamente in nota, quanto mi pareua necessario d'auisi che douessero tornare all' utilità del deuoto Pellegrino; e tanto le hò scritto piu curiosamente, e più diffusamente, quanto ero certissimo, douer'essere cosa gioueuole in paesi, e luoghi stranieri, e pericolosi, hauerne particolarmente (ancora che potrebbero parere ad alcuni poco pertinenti al decoro narrarle) distintamente, gl'auisi; come con esperienza proueranno quelli, che ne' bisogni si seruiranno dell'opera nostra. Di quel che io mi doglio, è, che nello scriuere non hò potuto à me , ne , come credo , sodiffare à gl'altri; nondimeno hò fatto quel tanto, che haueria hauuto caro, ch'altri hauessero fatto per me in questo viaggio; però nella prima parte dell'opera mia sono stato più tosto abbondante, che mancheuole d'informationi, nel proporre tutti i passi, e quelle commodità, che io hò potuto vedere douere effere opportunissime, e datone qualch'essempij per auiso, in questo deuoto camino. Poi nel resto dalla detta opera, che in altri quattro libri è posta, mi sono sforzato impiegarmi, in dar conto d'alcuni luoghi

18

fanti della Palestina, e d'altri ch'io hò visto nel viaggio, e raccolto d'auttori autentichi, per il contento del spirito mio, e compimento, e sicurezza delle. cose ch'io hauendo visto scrissi, si come della santas Bibbia, nell'epistole di san Girolamo, d'Egesippo, B. Sulpitio Seu. & d'un'altro libretto molto curiofo, e bello, di Monsignor Bonifacio Stephani, Ragusino, Vescouo di Stagno; intitolato De perenni cultu terræ Sanctæ, ancora de gl'Itinerarij del Broccardo, F. Luigi Vulcano, F. Noc Bianco, Michaele Aitsingerio, Christiano Adricom ; Poi di quelli scrittori antichi, e moderni, Tolomeo, Strabone, Plinio, Pomponio Mela , Solino, Berofo , il Bordone , il Porcaccio e simili ; E tra l'historie non hò mancato per compiacere à chi ne pigliasse gusto, d'aggiungere (imitando sant'Agostino nelli suoi libri della Città di Dio. come anco san Girolamo nell'epitafio di Paola, ilquale non s'è sdegnato ramentare il nome d'Andromeda) certe cose scritte da Poeti , Homero , Virgilio , & altri, etiamdio alcuni historici, massime, che tal volta questo mio libro, da dotto pellegrino letto ne i disaggi del nauigare potrà dargli qualche honesto trattenimento in riconoscere, passando appresso, i luoghi quali essi sono andati nelli loro versi, & historie descriuendo. Ne alcun si meranigli se non hò posto il zutto che si poteua, e ch'altri ne dicono, ò desiderassero, perche l'hò fatto per non fastidire in longhezza, ne aggrauare il pouero pellegrino, qual deue quanto sia possibile andarsene scarico, e libero di peso: solamente ne hò fatto questo poco auiso, per aprire la strada della cognitione de i detti luoghi, e se qualch'uno lo vuole inuestigare più curiosamente, potra ricorrere agl'Autori che per migliori, e più dotti discorsi glie

ne daranno conto; Quelche nel fatto possono compiacermi; èche mi vedo effer Stato il primo, che mi sono adoprato (con la vista, che delli luoghi parte per parte scopriuo) in farne disegni, i quali per essere giudicati da quelli che in quelle parti sono stati, verisimili, & naturalissimi hò sparso per l'opera, e per farle più sottilmente non bo sparmiato fatica ne spesa alcuna, sforzandomi, venuto in Roma, di farle disegnare meglio, e farne intaglio per persone prattiche, e famose nell'arte; e se qualche cosa mança, supplico, & ammonisco i pictosi Pellegrini, e quelli che sono dotati, di più sottile ingegno che lmio , che trouandosi ne i luoghi qui descritti, non solo ad imitarmi, mà a corregere, & accrescere quest'opera, pigliandola non già per modello, mà per abbozzo, e mi riputerò molto honorato da quelli, che si degneranno farlo, e ne' falli miei anifarmene . Assicurandoui benigno Lettore, se non fosse stato sforzato d prieghi di molti (come conoscendomi troppo insofficiente in scriuere tale ò altra opera) nen bauerei bauuto ardire metterla in luce, massimamente questa che èstata tanto accelerata, in si poco tempo, & in grandissime incommodità ; e quello che più mi preme, che io habbia preso la penna per scriuere in una lingua: della quale sono al tutto nuono, no essendo à pena dieciotto mesi che son venuto in Italia per impararla; nondimeno mi fon lasciato addurre da chi m'amaua, di mandarla così per seruitio d'altrui, e per essere la lingua piu commune, che si parla in questo santissimo viaggio; Non dubito punto per l'amorenolezza di quelli che m'hanno consegliato à farlo, non mi siano etiamdio difensori, & altri che mi scuseranno considerando che in trattar la presente materia, habbi atteso

zon sommo studio, ma semplicissimamente più alla. chiarezza, e la piu certa, e pura verità, che alla po litezza della lingua, & ornamenti delle parole. Dirò ancora per verissima scusa, che per lasciare questo pegno à Roma santa, e che conueniua affrettarci per la patria, non hò potuto vsare quella cura, che si degno soggetto ricercana . Bene hauerei voluto spendere dopò esfer Stampato, vn poco di tempo per riuederlo, scorrendo, e corregendo alcuni notabili errori all'ortografia, e frase appartenenti, mà l'hora di partirsi et il tempo troppo breue per farlo debitamente me lo prohibiscono, e così ancora della Tauola. Pregoui dunque deuoti Pellegrini ch'accettiate il zelo, & animo mio, e che trouandoui in questi santi luogi (i quali spero ancora bagnare di lagrime, & humilmente. basciare) à fare oratione per i benefattori vostri, ancorche poco lo merito, in ricompensa di queste mie rozze, e mal composte fatiche, hauer memoria di me, e di quei,ch'in questa m'hanno dato aiuto in sersitio commune ..

# DEL DEVOTISSIMO



20 con sommo studio, ma semplicissimamente più alla. chiarezza, e la piu certa, e puraverità, che alla po litezza della lingua, & ornamenti delle parole. Dirò ancora per verissima scusa, che per lasciare questo pepa. fog do<sub>1</sub> Sco €08 il 1 pro me li ba €01 80

# DEL DEVOTISSIMO

VIAGGIO

, ò per apitano nga in. , con le ntenne rde, rei quella. corami, par'effenpelta , mpere ;

he pofo che gli maggior

S'apparecchia ancora à sopportare qual n'voglia disa gio, come di perdere il dormire, e star notte, e di al sole, al vento, alle pioggie, & à qualunque tempo s'offerifca.

20 zon sommo studio, ma semplicissimamente più alla. chiarezza, e la piu certa, e puraverità, che alla po litezza della lingua, & ornamenti delle parole. Dirò ancora per verissima scusa, che per lasciare questo pegn pai fog dog Sco 10g produ mi li ba CO: 20

### DEL DEVOTISSIMO VIAGGIO

#### DI GIERVSALEMME

Libro Primo von su

FATTO PER IL SIG, GIOVANNI Zuallardo Caualiere del Santiflimo Sepolcro, &c.

Che contiene molti auertimenti necessary à tutti colore che pogliono fare il detto viag vio .



I come il buon Nocchiero, ò per dir meglio, il patrone, ò capitano della naue, auanti che si ponga in mare, con ogni diligenza, la fà calefattare, e mettere in ordine, con le fue barche, fregate, alberi, antenne, vele, trinchetti, gomene, corde, re-

mi, e più cofe richieste e necessarie al seruitio di quella. Dopò la prouede di vettouaglie, armi, e munitioni difensiue; e, per più assicurarsi, di legni, peci, corami, tele, canapi, stoppe, filo, e di tutto ciò, che gli par esfere bilogno, peraccommodar quello, che per tempesta, ò finistro incontro, ò altramente si potesse rompere, mancare, disfarsi.

Si configlia con i più isperimentati piloti che possa trouare, pigliandone seco in compagnia, acciò che gli infegnino, come con manco pericolo, e con maggior facilità possa pigliar porto

'S'apparecchia ancora à sopportare qual si voglia disa gio, come di perdere il dormire, e star notte, e di al fore, al vento, alle pioggie, & à qualunque tempo s'offerifca.

#### viaggio Di Giervs.

Et hauendo dato 'ordine a' fuoi negotij, & prouifta la propria famiglia del neceffario, acciò in fua affenzà poffa mantenerfisfinalmente, spiegate le vele, s'ingegna di guidare, tornare, e girare detta naue, secondo i venti per condurla sicuramente al luogo disegnato.

E come l'accotto mercante, fimilmente procura caricar la naue, di ciò ch'intende effere più richiefto nel luogo, doue pretende incaminatfi, acciò delle fue fatiche, e danari, posti à rischio, potendo, ne caui il doppio.

Non altrimenti il diuoto Christiano mosso da pietoso zelo di fare il fantissimo viaggio di Gierusalemme,ò pouero ò riccho, di qualunque stato, età, sesso, ò conditione sia, si deue prouedere di più cose necessarie, o non far simil'impresa inconsideratamente e senza quifo di pratici se quantunque ben si gouerni sempre trouarà richiedersi più cose, delle quali non ne hauerà hauuto informatione, occorrendo d'hora in hora più mutationi, e vederà per esperienza detro viaggio, non effer così facile, come forse alcuni (quali ò per l'allegrezza del ritorno, ò altro, non ricordandosi de i trauagli paffati) gli diranno, e verbi gratia: Ritrouandoci noi in vna buona & groffa naue Venetiana, ficura, e (come dire ) tutta nuoua, incontrammo in quella frà gli altri Passaggieri, certi Mercanti pratici, e che più volte haueuano fatto il viaggio da Venetia à Cipro, ò Tripoli.e doue sopra tutti (dependendo il guadagno de i Patroni da loro) erano stati alloggiati ne i luoghi più com modi e megliori, i quali (sentendo la fatica che si soffriua,non caminando la naue à loro desio, e mancando ò peggiorandosi à poco à poco le vettouaglie) talmente s'angosciauano, infastidiuano, e lamentauano, che erano deliberati à punto per punto di giurare, e promettere di mai più non mettersi in mare.

S'egli è così, che quelli vsano di fimili propositi, che doneranno dunque è potranno fare, dire, ò fentire, quelfi che la prima volta, non essendo in modo alcuno solici patire, s'imbarcano è chi, per incominciar il discorfo che fi hà da fare, fu'l principio patifcono affai; prima che fia paffata l'honelta vergogna, che hanno alcuni, come à dire in far del corpo, fendo forza d'elponeri alla prefenza di tutti, e speffe volte (e quafi sempre) in vn luogo, che gli parerà pericolossimo, e doue si sbalordisce la testa solamente vedendo il mare, e se l'huo ovuol conteners, e sforzarsi (come hò visto fare ad alcuni sino al quinto giorno) è vn mettersi à pericolo d'acquistare qualche fastidiosa se pericolossissima ma-

Il medefimo fucede , quando ci riduciamo à i vomiri, che fanno stare le persone con disgusto tre, quattro, cinque, ò otro giorni, secondo la complessione, che pare, che non ci sia cosa al mondo bastante à ridurgii l'appetito, non potendo con ciò, à pena, per lagran sacchezza, mouere ne braccia ne gambe.

Qui pregarò il benigno Lettore, à non ifcandalizarfi, le (effendo quelta materia prima occorrente, e necesfaria) per quelli, comincio questi auertimenti.

E di più del dormire, ch'è duro, e mal commodo, fopra vn matarazzo che vi portate, meffo all'acre,ò forto poca coperta; e fe vi ci fà la gratia d'un poco di luogo feparato, non e fenza buona mancia; poi c'è il rumore, che fanno di continuo & d'ogni hora i marinari, operando, menando, e mutando le vele l'una doppo l'altra, falendo e discendendo, con gridi e strassimanti di corde, disturbando ad ogn'uno il suo riposo.

E se vi trouate in qualche luogo doue gli date impedimento (senza rispetto alcuno e le più volte con col-

lera) ve ne cacciano e spingono indietro.

Poi feguiza la frommodità nel mangiare e bere, effendo l'uno ordinariamente freddo, e l'altro caldo, e dopò i frecco, che poco dura, la faltata, o'i fracido, col pan biscotto musto, e pieno di vermi, e porcarie; il vieno pessimo, e l'acqua puzzolente; le minestre alla marinaresca, fatte dal cuoco, ò da suoi alleui, chiamato marto Lordo; della cui falta Dio ce ne liberi; & ci si pa-

tifce qualche male nell'andare, essendo buon tempo. chiaro, piaceuole, e bello; E peggio al doppio nel tor nare, quando i venti, tuoni, lampi, e quasi pioggie continoue, più volte vi cacciano con grad'impeto, di quà e di là, e vi fanno stare in Mare, due ò tre e più mesi, senza poterne arriuare à porto alcuno per rinfrescarui, & i patroni, non facendo più prouisione che per il tempo. che presuppongono richiedersi, alle volte si trouano gabbati, à spele (come ben potete pensare) di quelli, che non aspettauano far' altinenza, ò diminutione del mangiare, se non ne giorni comandati dalla S. Madre Chiefa,e di più trouandosi senza fuoco essendo già trapassati dalle pioggie, e freddi. Non sapendo ancora come prouedersi, ò aiutarsi, ne à che Santo votarsi, nelle tempeste, & apparenti pericoli, che quasi di continono occorrono effendo ancora oltra di ciò cariche le dette naui oltra misura, e non potendo ritornare à Venetia, se non col Sirocco d l'Ostro, e simili altri venti procellofi . !!

. Io hò parlato fin quì, si come farò sempre, di quelli che hanno il modo, e facultà di farsi ben trattare, senza rispetto di danari alla tauola del patrone, e pensateci voi, se quelli stanno male, come veramete debbono stare; quelli ch'hanno poca comodità, alcuni mangiando alla tauola dello scalco, doue si porta ò poco ò niente oltra il residuo che viene dalla detta prima, e gl'altri, viuendo di quel poco che hanno portato feco; e per non hauere con che farsi ben alloggiare, e nutrire', si ritrouano come poueri pellegrini, e ributtati, e ridotti allo stretto, in yn luogo caldissimo, sporco, e puzzolente, fra i forzieri, casse, mercantie e diuerse sorti di nationi, e di genti, e religioni, anzi con le bestie, doue s'acquistano malatie, corrottioni, e pedocchi in furia; il che tutto non è le non passatempo, rispetto di quello che si patifce nelle barche, che si pigliano in Cipro, ò Tripoli per nauigare alla volta di Giaffa,e di più, le malitie, malignità & inganni, ch'ulano i Rays (coli chiamano

cili

25

esti i patroni) di quelle, come intenderete più appresso

essere stato fatto à noi.

Iui il meglio alloggiato è quello che hà il suo luogo allo fcoperto, e riceue il fereno, rugiade, & humidità di notte, e di giorno l'eccessiuo ardore del Sole, perche coloro che stanno abbasso, la puzza delle sentine gli fanno sfiatare, perche tutti sono eguali nell'albergarsi, e dormono indifferentemente fottofopra, come le pecore senza che à pena si possino mouere ò rizzare, benche ci stiano assai, & ordinariamete sono sbalzati & cunati. di maniera ch'è impossibile, che per due, ò tre giorni resti nel corpo cosa alcuna, e così se non è ch'il vento sia più che fauoreuole, stanno alle volte dieci, quindici, ven ti, trenta, e più giorni, come piace à Dio, senza che vegghino altro che Cielo, ò Acqua, con tutto ciò che Giaffa non sia più lontano da Tripoli è Cipro (potendo però andare per la strada diritta)ch'è in circa di cento ottanta miglia Italiane, delle quali tre ne fanno vna di Francia, e le cinque vna d'Alemagna, e tali faranno tutte quelle delle quali parlarò in questo trattato.

Quiui anco bisogna fare le sue proprie spese, come qui appresso intenderete, e con patienza à sopportare, che i Matelotti, Mastri, e seruitori, sporchi, e rustici, vi fi accostino, e mangino levostre viuande, e beuino nella vostra tazza. Poi dormono, marciano, e passano (volendo fare ciò che bisogna intorno à loro vele ) per mezo e fopra di voi, e vi tireranno delle correggie, fenza scrupolo alcuno, evi faranno risentire dell'odore, che farà d'altro che d'ambra ò muschio. Il simile vi auenirà con i vostri compagni che si metteranno innazi & à canto, & v'offeriranno, secondo la meglior commodità, le parti di dierro alla riua della barca, per difcaricare ciò che ributta la natura, & il peso insopportabile, mà vi configlio che gli facciate la pariglia, confiderando che la necessità, massimamente questa ch'è forzata, non hà legge egli manca ogni rispetto.

a. Et frà l'altre cose il più insopportabile, sporco & ins



fame è, quando ci sono donne ò putti, i quali in questi

paesi infettano medesimamente l'aere delle loro putrefattioni.

Lascio ancora molte cose sospese, per distender poi più abbasso, e per non generare disgusto, ò leuare la voglia à chi con deuotione desidera fare il detto santo viaggio, & etiamdio per schiuare tante narrationi, ò per dare mezo à gl'altri à farne similmente qualche mentione particolare; Poi lasciamo considerare, come in tali e fimili auenimenti, fi debbano comportare quegli i quali, ritrouandosi à tauola appresso vn buon fuoco bene accompagnati, fenza hauerlo isperimentato, ne fanno poca stima, & sono, come può essere, auezzi di farsi seruire strettamente in casa sua e mantenersi politamente, e viuere delicataméte, ben grassi, & in vn buon letto riposarsi, e starsi con tal quiete che à pena possono vdire vn force senza che gli suegli, ò dia fastidio.

Parimente quelli, che son soliti trattarsi di maniera, che nel mangiare, e bere, si sdegnariano toccare la meglior viuanda che quì si presenta, soffiando via la schiuma del vino sospicando ch'ingeneri la podagra.

Poi quelli, che sono così ripieni di vanagloria, che non patirebbono, senza montar in collera, ch'un Principe, ò maggior di loro gli toccasse, ò parlasse, come fa quì il minimo Marinaro; Altri che prefumono effere di tanta autorità, che possino comandare à tutto il Mondo, anzi mai direbbono buon di à nessuno se non fosse-

ro falutati prima.

Di più alcuni giouani delicati, vanagloriofi (& in... modo di parlare ) soliti à lisciars, per delettarsi essere visti,dalle loro innamorate, & a i quali l'acqua d'un buó pozzo, ò cisterna che stia dentro, ò appresso lor casa, non pare buona per lauarsi il viso e le mani, ma bisogna altr'acqua, che venga di mezo miglio lontano, ò non possono patire vn poco di poluere sopra i suoi vestiti, & a i quali nessun seruitore, ò fantesca può servire à con tento, i quali medesimamente sono spesse volte forzati indo-

indouinare le cose, che desiderano, & andaranno in collera pon hauendolo, facendo nondimeno ranta careftia di lor parole, e non degnandosi di domandarlo.

A tali e fimili che così fi rispettano, e sono soliti pigliar le loro commodità, io consiglio, che restino in ca fa, perche qui non trounado il lor' ordinario, non faranno se non tormentars, & asannassi, e mangiarsi il cuo-

re, e fariano sbeffarfi, e far peggio.

Ne hò vifti qui alcuni, i quali d'impatienza accompagnata con poca diferetione, & apprensione, che a haueuano della morte, al minimo balzo della naue, ouero barca, ingrossarsi del Marc, ò tempesta, si metteuano à rischio di perdere il giuditio; ò precipitarsi in grandissimi pericoli: Altri quando per bonaccia, ò vento contrario, la naue non caminaua à lot desso, ò come sa il cauallo spinto con lo sperone, non faccuano altro che piangere, e doler si, come donne desolate, & anco di dipiaccere, non voleuano mangiare ne bere, ne riposauano la notte, e gl'altri pigliauano fattidio, e per compassione

stauano in pena di vedergli.

Ma chi fi risolue di far questo santo viaggio, è necesfario che lassi le commodità di casa sua, e non ci pensi per quanto dura la sua assenza, anzi si disponga à soffrire d'effer mal trattato, & alloggiato, e farsi compagno & accostarsi à tutti e che non si schisi delle sporcarie, ne dell'acqua falata in lauarfi, e fimili cose occorrenti; ma le pigli in patienza, e per delicatezze. Riputandosi ancora, fra quelli ch'iui trouerà (massimamente suoi compagni del viaggio, così poueri come ricchi) il minimo, è come fratello minore di tutti, e che non vsi parole, è gesti imperiosi : e che pigli in buona parte, e non vada in collera, s'alcuno gli è preferito, ò ha miglior cómodità di lui , e che stimi(oltre il cotento,e frutto che spera riportarne all'anima fua ) effere venuto per imparare à patire, e sapersi gouernare nell'auersità, & anco, essendo poco deuoto, à pregare Iddio; perche non c'è luogo doue l'huomo ad ogni hora sia più sforzato, & instigato à

ciò, che là, e se non da se medesimo, sarà mosso al manco da gl'altri, & hauerà vergogna, se non hà il cuore alienato dalla superbia, di non seguitare i loro essempi.

Voi dunque deuoto pellegrino, se volete stare con. quiete di vostro spirito (dono più eccellente ch'in ogni luogo l'anima beata potrebbe desiderare) disponeteui alla patienza, e nelle bonaccie, venti contrarii, tempesta, e simili auenimenti, à contentarui, confirmarui, e confo larui nella dispositione d'Iddio, supplicandolo continouamente, vi coceda buon vento & il desiderato porto, e ciò egli conosce esserui necessario, e salutifero, dicendo sempre nelle fortune; Signore, facciasi la tua santa volontà, e se le piace chiamarmi à sè in questo luogo; poi che non vi è alcuno doue io possi scampare dalle tue fante mani; habbiate misericordia dell'anima mia, ò altre simili orationi conuenienti, disponendoui come volontariamente alla morte,raccomandandoui alla B. Vergine Madre, e Santi, e Sante del Paradifo : acciò quelli preghino per voi: Aiutateui in ciò che potete, e non vi perdete d'animo per imprudenza, e come effeminato, credete fermamente che quel buon Iddio che con osce il tuo zelo e concetto, mai non abbandona quelli, che con tutt'il cuore si confidano in lui, e si sono visti perire pochi pellegrini in questo viaggio: è ben vero che gli manda afflittioni, si come ha fatto ad alcuni di nostri, come intenderete, ma non fino alla morte 9.

-; Se fete Gentilhuomo, ò d'altra simile qualità, allhora mostrate la virtuì, constanza, nobiltà, e forza di cuore, ch'in ogni auersità, e sinistro successo, vi hà d'accompagnare, e dissimulate le vostre pusillanimità, e timidita; Date essempio, & essortate gl'altri di magnanimità, & animofità, perche tutti i pericoli de' quali fiamo minacciati, non fono in quella eminentia, che l'huomo pensa, & i patroni si fanno besse, e ne pigliano dispiacere, e s'annoiano de' paurosi.

A gli Ecclesiastici, sia Canonico è Vicario, Curato, è CappelCappellano,dirò, non per volergli infegnare,anzi auifar folamente à quelli, che non fono pratici, che, secondo che spenderanno danari, si vederanno, come gl'altri,
raccolti, & albergati e trattati; e se à caso incontraranno
alcuni, che sieno cortes (i Hche è rarissimo, perche ciafcuno è per se) si metterà primo in tauola, & hauerà la

prerogatiua d'esser chiamato padre.

Alcuni i quali stimando questo via

Alcuni i quali stimando questo viaggio essere di po co momento, peníano passarlo alla leggiera, e come dicono alla foldatesca, si trouaranno ben gabbati esperimentandolo, perche alla campagna, se stanno male invn luogo, (io non parlo di quelli che fono foggetti, e che ancora possono cercare per tutti i modi possibili di mettersi commodamente) si transportano à vn'altro e per dormire, ò schernirsi contra l'ingiurie del tempo, fi fanno delle cappanne, trouano della paglia, & altre cose, che pigliano, doue le trouano, anzi scacciano il padrone,e la famiglia della camera,e letto, & il più delle volte di tutta la casa, e mangiano ciò che c'è, e se gli fanno tanta gratia di ritenerlo in casa, sarà per seruirsene, e con fatica hauerà, per scacciar la fame, vna minima parte del suo pane proprio, e tutto ciò senza farne Crupolo, ò hauer rimorfo di conscienza poi hanno la campagna per pigliar aere buono, e diuerse compagnie per goderfi,e scacciar la maninconia,e sempre viuande fresche per i loro danari, e se quelle, ò alcun'altre cose mancano, è per mala fortuna, e per pochi giorni solamente.

Poi quando le commodità cominciano à mancare,e fuccedono il freddo. La altri difagi, ò haueranno qualche poco di febre, ò altro male finto, La incognito, qual gli farà hauer licenza di ritirarfi in vna buona Città, ò in cafa loro, per cercar i rimedij e mezi di rifarfi.

Quì nella naue da che vna volta s'imbarca, bisogna starci, vno, due, tre, ò più mess, quanti ne piacerà à Dio, e manchi ciò che vuole, che l'aere vi sia greue, e contrario, ò siate amalato da douero, il che ini procede dal

Jetto aere intemperato, dalla scommodità, puzza, e sporchezza, tanto presto, come sà à quel che stà nel mezo delle commodità e delitie di casa sua per tutto l'oro del mondo non potete hauere altro che quello che c'è, ne manco hauere nella nane groffa à pena dieci paffi per passeggiarui,ne in barta vn solo,ne manco hauerete in quella malattia, se quella vi dà l'assalto, luogo per separarui da gl'altri, dal fracasso & rumori, sbalzamenti e scuotimenti della detta naue Dottore ne Medicine per curarui, e manco se l'estremità seguita (se per accidente non ci fi troua qualche prete) per confessarui, e bifogna nel resto,e quanto all'amministrationi sacramentali-contentarsi del debito fatto in terra. Dopò se l'huomo muore, fine Cruce, fine luce, e deprecatione, il corpo si getta e sepelisce in mezo dell'Onde.

Perilche bisogna ben prepararsi, inanzi il partire, e disponere de' suoi negotij, così temporali, come spirituali secondo l'auiso, che dette il Profeta al Re Ezechiele facendo testamento, confessando, e communicandos, e stando apparecchiato, perche non sappiamo à che ho-

ra, in che luogo, nè come faremo colti.

Ad alcuni Iddio buono è stato tanto fauoreuole, che la naue innanzi ò al tempo di lor morte, fia arrivata à qualche Isola, d Porto de' Christiani, & iui sono stati seruiti e sepeliti, ma s'egli è con la malattia, e che bisogni restarci abbadonato dalla compagnia, pensateci se ci saranno trattati, e se quella gente à voi strania, non habbia più caro, per hauere il vostro, che moriate, che scampiate.

Ancora quelli che sono in guerra ò qualche conflitto, hanno confidanza, se patiscono, di saluarsi, e se sono prefi,riscattarfi,quì negli incontri de' Corsari, ò nemici della fede, tempesta, ò vrtamenti contra li scogli, secche, ò terra, ò s'auiene che la naue fia affaltata, presa, ò rotta, principalmente di notte, ch'è più spauenteuole, non c'è speranza d'assistenza, o sollieuo di persona alcuna, anzi bisogna, ò morire, ò essere schiano, perche in mezo delle

Mai. 58.

vaghe Onde,ò fia bonaccia,ò mare turbato,non hauete commodita di finggire.

Il foldato bagnaro, ò morto di freddo troua delle legna, non perdonando a' tetti delle cafe, ne à taulo, è oàlette maffaritie, benche fieno ricche, quiut fe pione ò fe le Onde passino la sponda della naue, ò barche, e siate bagnato sin'alla carne, e corra il pui gran freddo del Mondo, non hauete succe ne mezo alcuno per coprire, ò aiutarui, anzi bisogna che habbiate patienza, che i vostri panni vi s'ascinghiro addosso al vento. E con questo porrò sine a' discorsi de' disagi, e scommodi, che si patisce nella nauigatione, s.

Io non hò propolto, quanto hò detto di fopra, e dirò ancora, per biafinare i patroni delle naui, e loro proui-fioni, ben fapendo, che fe ben voleffero non le potrebbono far d'altro che di quello, che trouano, ò il paefe gli ci prefenta, e non lianno la carne e pefec falato, e fecco, e che possi conservarsi, come hanno i Settentrionali.

E prego i Lettori, & i cuori deuoti, per ciò ch'è detto non diuertirsi di fare questo dignissimo è santissimo viag gio, anzi che si prouegghino di certe cosette à quello necessarie, per antidoto delle incommodità sopradette, & se non del tutto, al manço qualche parte, si come trouaranno conueniente, & ancora ne darò qualche picciola instruttione, dopò hauer fatto poco discorso, del frutto, guadagno, & estremo contento, che (come hò detto dell'accorto Mercante) ne riportarà se confiderarà il Christiano in questo mondo, non poter fare viaggio più bello e salutare. Et ancora se la sua denotione è accompagnata dalla honesta curiosità, ricercare i luoghi d'antica memoria, iui trouarà altra cosa, ch'yn Coliseo, ò archi Trionfali, o statue ò strutture d'yna Roma, ò d'altre fimili, lequali non possono rappresentare al spirito dell'huomo altro che deuastationi di Prouincie, e popoli, facchi di Città, e Tempij, effusione di sangue, e tirannie, essercitate sopra gl'huomini, & i membri, e professori del santo nome di Giesu Christo nostro Saluatore.

## VIAGGIO DI GIERVS.

Perche nella terra fanta si trouano Cittadi, Tempii, Altari, Castelli, e Terre, più ch'in nessuna parte del Monco,ancorche rouinate, che sono state, e delle quali l'historie sante, e profane fanno mentione, innanzi Roma. & auanti il tempo di Moise, & anco del Patriarcha Abraam, e secondo alcuni autentici, & approuati, ancora innanzi il diluuio. Iui si può contemplare la terra. ch'Iddio hà stimata tanto, che per quella hà fatto lasciar detto Abraam la sua, la quale sola hà reputata degna, esad Paulam sere per lui amata, promessa, e data al suo popolo eletto, tanto fertile, che quella lo nutriua in ripolo senza lauorarla, il settimo anno di quello che produceua il sesto, e caricaua due huomini d'un rampazzo d'yua terra tato ricercata per la sua ricchezza e fertilità de i Re di Egitto, Babilonia, Soria, Persia, Grecia, & Italia, Terra pie na di benedittione, e doue i stranieri di lunghissimi paesi concorreuano per vedere & vdirui, le marauiglie. S'entra poi nella Città, oue solamente Iddio hà voluto esser'ado rato, & hauer il suo tempio, le porte della quale, per Enf. & Mar effere elle fondate sopra il monte Sion & altri monti fanti, egli hà amato più che tutti i tabernacoli di Gia-

Hier.in ep. ad Paulam, celiavidua.

& Eufto, b.

(per essere Città del gran Rè, che dà il suo nome a Cieli ) non è lecito di giurare. Poi si vede l'altra Città di Dauid, doue, per la nostra faluatione, Dio hà voluto nascere dalla Vergine Maria, & esfer messo strettamente in vn Presepio. Doue i paftori l'hanno visto. I Magi dell'estremo Oriente, condotti da vna stella, sono venuti à cercarlo, per adorarlo, e per offerirgli oro, incenso e mirra; Doue ancora il Boue cognobbe il suo Possessore, e l'Asino il Presepio del

cob. La Città doue il Regio profeta Dauid, il fauio Salomone & i-loro Progenitori hanno regnato, dalla quale sono vsciti tanti Profeti & huomini santi, e per la quale

fuo Signore.

Hieron. ad Dipoi il luogo doue nacque, e morì il suo precurduam, s.c. ore S. Giouanni Battifta, edoue, quando lo battezzo, tù vdita la voce del Padre celeste, e visto descendeLIBRO PRIMO.

re fopra di lui lo Spirito fanto in forma di Colomba Poi doue il Saluatore hà digiunato quaranta giorni, & altretante notti fenza mangiare, & aspettato esfere. sentato dal Diauolo. Doue hà fatto le sue mellistue predicationi, e tanti miracoli ; Bettania, doue refuscitato 12zzaro morto e già fetido di quattro giorni: Doue con i suoi sacri Piedi ha caminato sopra il Mare e sopra la cerra. Chi non si rallegrarà di vedere quel santo Monte Esi. Sion, del quale è vícita la nostra legge Christiana, e ch'è Pfal 2.7.47 tanto nominato nella facra Scrittural Doue per il suo te- 13- 49. Ramento hà instituito la consecratione del suo pretiofis Hebris Emo corpo, che per la nostra salute, e sua memoria rice- Apoc. 14. uiamo nella S. Chiefa! Quel fanto luogo, ò terribile an- Zich.1. tro doue pregando Iddio suo Padre, la notte nella quale fù preso, e di dolore hà sudato sangue, & acqua, e ca-Cato in angonia, fù confortato dall'Angelo: L'horto doue, frà tanto, fece restare, e parlò a'suoi Apostoli ; doug il traditore Giuda lo tradì, e fece legarlo, e stringere: I sassi doue hà lasciati i vestigii delle sue sante mani, e pie di. Ancora le case d'Anna, Caisa, Herode, e Pilato, do-. ue riceuette tanti opprobrij, e fij crudelmente menato, flagellato, e coronato di spine; Chi non vederia volontieri quell'Arco tanto antico, riferbato, per vòlontà d'Id dio fra tante rouine che sono state fatte di quella Città . intero, doue fopra, lo sciocco Pilato e mal configliato; lo

Poi quel Monte Caluario, il più celebre, e più fanto di tutto l'uniuerso; Doue (per riscattare l'anime nostre dall'eterna dannatione, e per pacificare l'ira d'Iddio suo Padre) quell'Agnello innocente, quel Santo de Santi e l'istessa giustitia, ingiustamente condennata, volse spargere il suo pretiosissimo sangue, patire, essere attaccato inhumanamente, e con groffi chiodi, nell'Arbore della Croce, doue, essendo quella rizzata e pendendo trà due ladri , pati dolorosa & ignominiosa morte? Chi non fi marauiglierà di vedere la rupe, che (quantunque infenfibile) conoscendo il suo Creatore patire, per vehemen-

mostrò al Popolo, dicendo, Ecce homo?

za fispaccò fino al centro della terra? Che contento fi deue presentare à i vostri occhi, nel risguardo del Santissimo Sepolero, doue il suo diuin corpo morto su pofto, e doue con tanta gloria il terzo giorno risuscitò: Doue gl'Angeli, & egli stesso apparsealla Maddalena: Poi si vede quel monte delitioso, doue miracolosamente fali al Cielo : E di più ci fono tutti i luoghi doue la .: Vergine sacratissima nacque, e doue fu presentata nel. Tempio, é riceuette quella Celeste ambasciata della Concertione dell'Unigenito Figliuolo d'Iddio, e douc ella lo partori, el'hà nutrito, doue hà conuersato ; pasfando di questa vita, e messa in Sepoloro, su portata da gli Angeli al Cielo, e doue tante opere marauigliofe, e fopranaturali, fono state fatte, per gl'Angeli, Profeti, Discepoli di Christo, & altri suoi eletti, come per la maggior parte in quelto discorso e picciolo Trattato ne faremo mentione.

Finalmente fi veggono quelle Terre e Città, doue, piacque al Signore mostrare la sua omnipotenza, giustitia, quirtà, ès immensa misericordia, ès amore, il quale sterribile, in tutte le sue opere, ivi ha fatto più che l'occhio può comprendere, l'orecchia vdire, ò qual si voglia cuore pensare, e così si vede detta Terra di Pròmissione, la quale, olire la beneditione generale data à tutto l'uni unerso, è cosi ficiata, e constitu al sudore ès aspersione, dell'efficacissimo e pretiossissimo fangue dell'unico figliato d'Iddio, che questa ha eletta per sua patria terrestre 9.

5. Hierony. ad Pauli-

10. 4

Si come, dice San Girolamo, filegge nelle Istorie antiche, dal principio del mondo, più legnalati Personaggi hanno frequentate diucrfe Provincie, per vedere diucrfi popoli, e costumi, e che Pitagora Memfitico Filosofo, & anco il diuin Platone, non contentandos esser riconosciuti per gran Maestri, e potenti Paroni in Atene, che le loro dottrine risonauano in tutte le Academie, principali dell'uniucrfo; Si sono, con gran fatica, trasteriti, come Pellegrini, e Discepoli, in varie Prouincie, her e Regni famosi, doue sono stati presi da Corsari, e ven duti per Schlaui, seruendo à Tiranni.

Et à Tito Liuio padre dell'eloquenza, dall'estremità Philostrate fecondo te di Spagna, e della Gallia sono venuti molti nobili Baro- fificò San ni, e quelli che Roma ittella non potette tirare alla con- Girolamo. templatione delle sue grandezze, trasse la fama d'vn. huomo folo.

Apollonio entrato nella Persia, passò il Caucaso, gl'a Albani, li Sciti, & i Meffageti, & gli opulentiffimi Regni dell'Indie, e finalmente hà penetrato, e passato il lar ghissimo Pison, & è peruenuto alli Brachmani, per vedere Hiarcho sedendo nel Trono Aureo, beuendo della Fonte di Tantalo, efrà pochi discepoli, insegnando la natura,& il moto de'Cieli,&il corso di giorni,e poi per gli Elamiti, Babilonii, Caldei, Medij, Affirij, Parti, Sirij, Fenicij, & Arabi, e poi passato all'Etiopia, a'Ginnosofisti, e la famosissima Tauola del Sole, nell'arena, trouando sepre onde imparare, & accioche riportandone qualche profitto, si facesse migliore. Che dirò de gl'huomini mondani: Ecco l'Apostolo S. Paolo, vaso d'elertione, Maestro de'Gentili, &c. Scorse per Damasco & Arabia. e monto in Gierusalemme, per vedere S. Pietro, e tratténesi 15. di appresso di lui.

Chi è dunque quel Christiano, che non riceuerà in se vn'allogiezza, e fatisfattione inefplicabile? Chi non desiderarà spendere parte delle sue facultà, & abbandonare cinque, ò sei mesi solamente la casa propria, e le sue commodità, e pigliarne qualche poco di fastidio, per vedere quei luoghi santi? doue quello ch'è Creatore di tutti, ci hà riscattati, & hà patito tanto per noi,e done il pouero peccatore con fede, humiltà, e vera contritio ne, può ottenere larghissima remissione di suoi peccati, e riportare il fruttuoso contento, e felice memoria d'hauer toccato con mani, e bocca, visto con i suoi proprii occhi mortali, e d'hauersi transportato in quella spelonca del Saluatore, & hauere pianto con la benedetta Vergine Madre, e con la Madalena, & altri gloriofi Santi,

nel facratifimo monte Caluario , e venerabilifimo Sepolero, doue per ifpirito e contemplatione lo vede con le braccia diftefe, nell'arbore della fanta Croce, e morto per noi, & inuoleo nel fuo Sudario ; Gl'Angeli fedendo fopra la pietra innanzi la fepoltura. Poi nel monte d'Oli ueto può eleuarfi in fipirito con lui al Cielo , e vedere, si in Bettania Lazzaro vícire dal Sepolero , & infinite altre cofe, in tutti i luoghi predetti , delle quali fifà ampio difeorfo nelle Sacre Scritture, & hauendole cofi vedute e conofciute non può effere, che non glireftino per tutta la vita flampate, e foolpite nella Idea e frontifpicio de la fua memoria.

Molti Re, Principi e nobili Baroni, mossi da zelo Chri ftiano, hanno venduti i loro beni temporali, & esposte le loro proprie persone, per cauar dalle mani d'infedeli quella Terra di promissione, ma,oime, per nostro essem pio, quelli Prencipi e Popoli tanto felici in hauerla conquistata, ne hanno goduto poco tempo, e per i peccati loro & ambigioni, & inuidie ( pesti ch'ordinariamente guastano e ruinano le Corti, del tutto) Dio ha permesso che quella di nuouo gli sia stata tolta, cosa molto lamen seuole, e che doueria commouere i Re, e Potentati moderni, à scacciare quelle Arpie putride, e contagiose, e suoi simili : non solamente, dico, dalle lor Corti, ma etiandio, da tueto'l suo dominio, e risoluersi di bel nuouo à conquistarla, per poter godere in santa pace conla vista, quei Santissimi luoghi, ne' quali le nostre e loro anime sono state riscattate, e liberate dall'eterna dan natione; e doue hà pigliato origine, e'l nome, la nostra Religione Christiana, tanto nobile & honorata, e salueare, e non vi marauigliate se detta Terra di Promissione, come si vede, non è cosi feconda, com'era a'tempi paffati, ma è fassofa e disutile, e le Città deserte, & i capi sterili, che hora non producono altro che serpi, & al ari fimilianimali nociui; perche questo procede dalla maledittione mandata da Iddio à quel Popolo ribello, oftinato, e cofi ingrato di tanti benefitij riceuuti . Ma douemo

douemo credere, & effere ficuri, che couertendoci noi, con contritione, lagrime, e sipcero cuore à lui, & osseruando i suoi santi comandamenti; potrà facilmente dotarla della pristina bellezza e splendore. Debbiamo anco ad Eurocofiderare, che se per le dette iterilità le mancano le deli ch. tie modane, abbonda pure grandemente nelle spirituali.

Benche io, non senza giusta ragione hò per escusati i Prencipi occupati in estirpare l'heresie, essendo gli Heretici, (che per effere battezzati vsurpano il titolo di veri Christiani) più perniciosi assai alla Santa Chiesa d'Iddio, & à quei luoghi pij, cercando d'annichilargli, che gl'ifter si Turchi, i quali, ancorche ce l'habbiano tolti : nondimeno per permissione diuina, gli conservano co ogni riuereza & ornameto, & in ciò fanno vergogna à noi altri Christiani: E se non lo fanno con la purità e fede richiesta, nondimeno; ancora che siano profanati, restano in piedi, volendo Iddio (ficome dice vn certo Dottore) Dion. Care, imitando vn Prencipe che si schifa, se vn suo famigliare fa, ò porta qualche sporchezza in camera sua, e parisce , ch'vn cane ci faccia i suoi escrementi, più tosto lasciare quei luoghi, da lui tanto amati, dishonorar da'fuoi nemici, e da quelli che non lo conoscono, che vedergli pol feduti indebitamère & indegnamente, da'fuoi amici per non dargli quel gran castigo che meritariano.

Ma fenza discorrere più alla lunga, & aspertando che la sua santa volontà fia, che possiamo di nuono impadronircene; e godercela liberamente come heredità nostra paterna; e mentre che ancora ci permette incaminarci; non facciamo poca stima delle gratie che ci fà, di poterlo adorare, ne'luoghi doue hà poste & lasciate le orme de'suoi santi Piedi.

Ricerchiamo la Città infinite volte chiamata Santa, per i Profeti, Apostoli, & Euangelisti, anco dalla boc- Matth 427 ca istessa del Redentore, al quale piacque, per suas Hietonym. immensa bonta , mostrar in quella la sua omnipoten ad Paulam za, pigliare carne humana, pregare, e morire per noi; E doue l'Apostolo S. Paolo s'incamino con prescia, per

farui la Pentecoste, dicendo à quelli che per pianti, prieghi lo voleuano impedire, Perche perturbate il mio cuore? non folamente sono apparecchiato, e contento deffere legato, ma anco di morire in Gierusalemme, per il nome di Giesù Christo .

Quella fanta Regina Elena Madre del gran Constantino Imperadore. La buona Matrona Paola, & Euftochia Mieronym. sua figliuola, dei quali sa mentione S. Girolamo., & egli ad Paulam, istesso, e più Vescoui, Martiri, & huomini eloquentissimi nella dottrina Ecclesiastica, i qualisi sariano riputati minori in scienza, & esser' manco religiosi, & insufficié temente virtuoli, se non fossero stati, & hauessero adorato nel luogo, doue hà scaturito l'Euangelio dall'arbore della Croce, e fi sono esposti à tutti pericoli in mare, & in.

terra. per effettuare i loro salutiferi desiderij.

Noi dunque imitando quei Santi Padri, non facciamo stima d'vo poco di spesa , e momentanea fatica. o fcommodità, non essendo cosa lunga, ò tale che non. habbia fine, & abbracciamo quelto viaggio, con confidenza; & habbiamolo per consolatione, e per passioni, e croci picciole, queste: Seguitiamo, e cerchiamo i vestigii di quello che à ciò c'inuita, & iui hà portate sopra le sue santissime spalle, la sua durissima, e granissima Croce, & in quella patito acerbissima morte, per i peccati nostri , e consideriamo, che nella celeste Gierusalemme (della quale questa terrena è figura) nelluno si ammette ne può entrare come ne anco è entrato il nostro Salnatore, senza, che prima habbia patito, e così come inquella Celeste, & eterna, aspettiamo la gloria d'Iddio. così in questa terrena, etemporale riceuiamo già quella de gli huomini, per elferui fati ; e cofi bisogna ftimar poco le fatiche picciole ( ruperto della confolatione, così spirituale come temporale) che habbiamo, dopo offere stari degai, di fare,e figure quelto faero viaggio. alquale, a prego quel gloriofo Iddio, che voglia felicitare cutti i cuori deuoti. Così come fi e degnato di fare Agoi, Stancors meglio a colored a delegal aush a

in such

## Inftruttione delle cofe necessarie al Pellegrino,

A Moreuol fratello, che desiderate come noi, fare Ja quello fantissimo viaggio, non vi scandalizate di ciò che habbiamo qui detto à lungo, circa i sastidij, & i difagi ch'in quello si patiscono, ma pigliatelo in luogo d'auertimento, & in parte di remedio necessario, per ouniare al mal d'auenire; ne manco è forza che tutti debbiano patire equalmente, e non accade sempre che non. ci sieno alcuni che lo faccino in pochi giorni;e co buon tempo, e che non habbiano il vento in poppa all'andata & alla tornata, come noi: Chi fenza difgratie delle Barche, lo poteuamo con ottima commodità, far in tre mefi; ma come di ciò nessuno si può assicurare, & vn solo Iddio ci può disporre; e dubitando che vi saranno necessarie ( per muniqui contra le dette incommodità, & indispositioni) più cose confortatiue, si come vi hò pro messo, vinsegnarò ciò che far vi conuiene; Dopo hauerui armato con ogni diligenza del timore, e della gra tia d'Iddio, & hauer dat'ordine a'vostri negotij, cost temporali, come spirituali, imaginandoui che habbiate da morire. Non vi metterete in camino per scommesse, nè per vtile , nè per ambitione, è vanagloria alcuna, ma solamente spinto da dinotione, per la salute vostra, e principalmente per la gloria d'Iddio benedetto jacciò sempre gli fiate raccomandato, e vi condu-

In prima fopportarete tutti imali incentri ,e finistri cafi, la indiscretione , & imperfertione di quelli con i quali vi accompagnarete, in ogni patienza; Contro la .. vergogna che al principio hauerete fi come ho detto inmanzi, di qeusto vi risoluerere fare come glaltri, e fimilmente contentarui quanto al dormire, mangiare, bere, di ciò che prouarete confiderando la fragione il·luogo, e perche vi fiate meffi in camino, e fenza dubbio alcuno, cofi facendo, in manco di quattro di ci farete

CHIARIES !

farete l'offo; rallegrandoui d'hauer imparato à mangiar preito, e di tutte le forti di viuande, e con buon ap-

petito .

Per ripofarui la notte, vi prouederete d'un picciolo matarazzo di vostra misura, con vn cuscino, & all'andata non vi bisognerà gran coperra, perche i vostri vestimenti potranno bastare per il poco freddo che fa; Mas in Tripoli, della prouincia di Soria, vi prouederete d'vna buona coperta nuoua, piena di bambace; perche ini costano poco, per seruiruene nella barca e massimamente nella Naue al ritorno; perche di quella, e di qualche altro buon vestito, haucrete gran bisogno, per armar ni contra il freddo; e se volete, vi sarà reso in Venetia tanto, e più che non vi è costato.

Poi d'vn paro di lenzuola, per serniruene sempre d'v+ no,e due fodarette, & vi configlio di fpogliarui la notte, le più volte che potrete, e pigliare tutta quella comodità the fara possibile . suintito an obligation la liter

Quattro d fei camiscle senza collari d pure semplicia vi bastaranno con due, o tre para di calzoni, e calzette di ceta, alcune scuffie, fazzolerri, e touagliuolini ò sciugatoi, per poterui alle volte mutare;acciò schiuiate i pe docchi, che ini non ne mancano; che se vna volta vi s'arraccano, difficilmente ve ne liberatete, massimamente

nelle barelle che pigliarere per Giaffa. E fe vi farà di bilogno di lauati, non vi farà fe non be ne, portar con voi vn poco di sapone, & imparar à farui la bucata da voi ema fe hauete il mezo d'aspettare, sin eanto che la Naue faeci icata, è al Zante, è Tripoli, è Gie susalemmes ci rrouarere de Christiani del paese, ò de Giudel , che lo faranno; ma non vi scordate di dirgli che sia con acqua calda bene. & anco che ve ne rendino buon conco a si come essi non si scorderanno di farsi ben pagare, in prima del fasone e legna, e poi delle loro fasiche v B buono ancora d'hauere vna berretta alla marinarefca, per portare d'ordinario nella Naue: accio nonis vimpedifea o rifealdi il cappello. ilos our la ordanta

Quanto

Quanto tocca alla bocca per le volte, quando le vinande del patrone non vi gusteranno, e che vorrete fare collatione ò merenda, ò altramente mangiare estraor dinariamente, farete prouisione d'vn mezo scudo di bifcotto bianco, ò di pan pepato (ch'in Venetia fi chiama bozzellai) yn poco di zinzeuere cofettato, garofoli, noci moscate, cannella, e cose simili e cofortatiue: Ma per esser grandemente callide & alterative, non bisogna vsarne, se non quando conuiene, per confortar lo stomaco, e fimil mente pigliarete cofe laffatiue, per effere la persona alle volte stitica: Poi vn pan picciolo di zuccaro, otto, ò dieci oncie di Ginleb violato, per bere con l'acqua,per rinfrescarui se v'assalta vn poco di febre, ò ardore: Similmente alcune mele granate, melaranci, & citroni, che grouarete in abondanza in Corfu, Zante, e Tripoli; E pru gne, vua passa, e bricoccoli secchi, che si mettono à mollo nell'acqua: alcuni pigliano qualche presciutto, sal ciccioni, ò altri falami, ma quelli prouocano molto la fere, ne manco ci è careftia di carne, alla tauola del padrone; Perche sono più in stima le cose rinfrescatiue, frà le quali bisogna prouedersi di quelle che si conseruano ; perche il Mare ordinariamente corrompe le cofe dolci & inzuccherate: Ma per la barca quelle cose salare, con cipolle & agli, fono buone per quelli che gustano di mangiarne: L'oglio, l'aceto, cascio, ò formaggio, & oua cotte, fanno anco buon feruitio, perche bifegna ch'ognuno faccia quiui le sue spese, e non ci è suoco per cucinare. Ne pigliarete donque tanto, e farete così buono dispensarore delle dette cose, & anco delli vostri danari, acciò più presto ne riportiate la metà, che is ve ne manchi per vn giorno folo ; perche la strada di Cipro, ò Tripoli à Giaffa, non è più di circa 180. miglia: & alle volte fi fà in due dì, e due notti , e manco , & alcune volte non fi può fare in dieci, quindeci, venti, ò più: E benche i Marinari v'assicurino del contrario; non bisogna credergli, anzi considerare che tocca à Iddio, mastro de venti, disporne: Altramente vi potrete trouar gabbato, come noi, e quelli che ci erano sta ti prima di noi, trouandos senzacqua, pane, & viuanda, all'hora quando Iddio, mancando ogni speranza, gli visicò, e condusse falui nel porto di Giassa, altramente tutti sarebbono morti di same, per essenui sato più di venti di.

Vn buon barilotto di vino, per setuirsene, vi farà al proposito, & l'accostarete à canto à voi, quanto potrees, senza fidarlo allo scalco, se non lo conoscete più che bene, è llen vero, che se vi piace quel del patrone, porre

te passare con quello en con soitte and soul

Alcuni vi configlieranno di pigliar anco vo barilono d'acqua, ma à me pare superfituo, perche dando qualche mancia à colui che hà cura di guella della Naue, vene farà volontieri parte; E parrendoui dalla Naue, s'vía accora dargli; & à altri officiali della, e marinari, la cortessa.

Ma quando farete nella detta Barca, fe non volete fempre beuer acqua calda, & à discretione sarà buono prouedersene, e guardare ciò che vi auanza aper seruitfene alla tornata, & anco inferrarlo bene, con il biscorto, & altre cose, acciò i Marinari, Mori , Arabi , ò Turchi, non lo trouino, epotrete confegnarlo al Rais, fe vi pare che sia sidato ; perche coloro, sono così ghiotti del vino, & affamati; che lo fentono ( per modo di parlare) da mezo miglio lontano, frà le mura ; e non vi fidate perche glie lo prohibifce l'Alcorano non viarne deffendo che esti, si come facciamo noi, osseruana malissimo le conflicutioni de loro maggiori, es inzuppano molto bene, e più non si troua vino se non in Gierusalemme's e faria cofa difficultofa e pericolofa di portaruelo, per le ragioni predette, fe ne troua qualche poco fecretamente in Ramma tra' Christiani del luogo, ma non valmiente s La miglior viuanda che potrete hauere, e che manco roc cano, è la carne di porco; e se non hauere portara, ne tro tarete in Cipro, e non altroug ai release of all and

Poi per conservartutto ciò che comprarete prouede

LIBRO PRIMO.

teui d'yna cassa, che habbia buona serratura, la quale vi feruirà anco la notte per lettiera, per metterui su il matarazzo, e per pigliar ripofo; e venendo in Cipro, se iui pigliarete detta barca, ò in Tripoli ; la potrete lassar nella naue, fino al voltro ritorno, ma se vi consertarete col patrone della detta barcha, che vi habbia da feruire per tutto il viaggio, andando e tornando in Tripoli, pigliatene pure vna per tre, quattro, cinque, ò sei compagni, secondo che vi accommodarete, per metterci, com'è detto, il refiduo delle vostre viuande, e non ci portate, se non quello che vi farà più di bisogno, come dir la metà della vottra biancheria, e cofe fimili: Medefimamente del luogo, done farete la prima partenza s perche non credereste il fastidio che ci è (massimamente per terra ) di portarle ; s'hauerete in Gierusalemme Santuarii, Croci, Corone, & Agnusdei, che vi ci donaranno, e comprarete, come anco à Tripoli, & aleroue, più gentilezze alla Indiana, e Turchesca, tanto per guardare per memoria del viaggio, come per farne parte à gl'amici.

E quanto al resto delle vostre robbe, le potrete serra re nella cassa d'yno de'vostri compagni, se portate convoi la vostra, ò lasciarle in guardia à qualch' amico, ò

nella naue groffa, din terra:

Pigliando porto à Giaffa, non yi mancaranno viuande, ne manco à Ramma, talmente chest l'potreranno delfoua, polli, pane, c'eofe fimili affa à vendere, ese fi truoua dell'acqua per bere, e se hautere del vino no gli lo moltratera Giaffa date vinmaidino ò due, à vnoche vi vadi à pigliar l'acqua in vna cisterna che stà nell'alto ver so la terre, perche quella del pozzo, appresso la marina no etroppo buona, & vi trouarete sempre Morische vi meano, a sore i suoi camelli, ò assi de se se se se

Quando-farete in Cipro, non vfcita della natte, fe non pengraphilogno, ma liberamente in Tripoli, & iui (per bere, mangiare, & allevolte, dormice) trouarete zicapi 40 nel fantiga de Françai, o nel Contento de fryti di S.

France-

Francesco, pagando ciò che vorrete hauere.

Guardateui anco di mangiar troppi frutti, cioè vua, fichi, ò angurie, ò poponi d'acqua, perche ingenerano, fi come l'acqua di Tripoli, che fi beue, diffenteria, e molti di quelli che pigliano quell'infirmità, maffime in Giera

salemme, non guariscono facilmente.

In detto Gierufalemme, & in Betleem, s'alloggia al monafletio appreffo detti frati, enon fi paga altro fe non quello che voltet dare per elemofina alla parteza, laqual vi configlio facciate con quella liberalità, che ne frate-lodato, e tingratiato più prefto da quei Padri Refigiofi, che portare qualche cofa del loro, o delle lor pene, e faciche, fapendo che in tutto questo viaggio, non bifogna

guardare alla spesa.

Quanto al vostro vestito, lo farete secondo vi parera bene di fare; il camino dopò Tripoli in Gierusalemme, se per terra, cioè per Damasco, Galilea, e Samaria, doue fi veggono molti luoghi di gran deuotione, e belli quan do è ficuro; e fiate al manco cinque, ò sei in compagnia, ò poco più ò manco, facendolo, e pigliando Giannizzarie Trucimanni à posta vostra, che costano assai, all'hora farere i vostri vestimenti alla Greca, ò da mercante (e tali vi direte effere per tutto il viaggio)mà non ci andate al tempo che gl'Arabi fono nella campagna, per raccogliere i grani, doue che liberamente, per l'affenza de i Bassiaz, & altri ministri della giustitia , andati à fare qualche ifpeditione alla guerra, possono saccheggiare & affassinare i paffaggieri , perche all'hora non hanno rispetto, e non sparagnano ad alcuno. Il simile fanno i Drufi, i Baulduini, i Dogzuni, e generalmente tutta quella canaglia che habita al presente in quei paesi, mas simamente frà le montagne.

Il più espediente per quello viaggio per tetra, fariadi Quadragelima, e bifognaria effer in quel paele, prima che venifle l'inuerno, poiche la natuigatione non è commoda altramente, per andare con i Greci, Maroniti, Armeni (ch'ancora non sono riconciliati con la Chiefa Cat

tolica)

tolica) & altri Christiani di quelle bande, quando van no insieme à migliaia, visitando nella passata tutti i detti luoghi fanti, in Gierusalemme, per hauere la vigilia di Pafqua, lor fofiftico & abufiuo fuoco fanto, ch'il lor Patriarca finge discendere dal Cielo; di quello scriue à bastanza il R. P. Fra Bonifacio Stefani Ragusino, Vescouo di Stagno nel suo libro intitolato, De perenni eultu Terra fancta, & all'hora fenza pagar niente al Tur co, vi si può stare i tre vltimi giorni della Settimana santa, nella Chiesa del santissimo Sepolcro, per vedere le belle cirimonie e belli feruitij, che, come ben potete pensare, iui si fanno: Similmente andare al fiume Gior dano liberamente; e fi può all'hora pigliare yn'habito di quei Christiani di Soria, che si trouano à vendere, & à buon baratto, in Tripoli; il qual potrete anco adoperare, non hauendo altro, facendo il viaggio per Giaffa ordinario.

Ma all'hora il meglior habito, e più ficuro è, il più vile che si può, di veste lunga, serrata dinanzi, e della manifattura e colore che portano i Frati minori, ò Cap puccini; e del più grosso e vil panno che si può trouare, più tosto vecchio che nuouo ; il cappello e la cinta. del medesimo: Alcuni pigliano anco mantelli corti, ò qualche coperta di cuoio, come i pellegrini di S. Iacomo; ma non seruono à niente ; perche in quel paese quafi mai pioue; massime nella stagione chevi si và ordinariamente, e fà sì gran caldo, che più tosto bisogneria andar'in camiscia, che vestito; nondimeno se ne volete hauer vno, ordinate che sia fatto lungo, e di bontà al parragone della veste; e vi seruirà alcune volte per dormirci sopra, & al ritorno contra il freddo. E veramente non è senza misterio, che quello che vosse nascere quiui di poueri parenti in vna stalla, frà gl'animali, caminare con la resta scoperta,e piedi scalzi: Poi morire, benche senza colpa, & 'essendo riputato per miserabile e malfattore, per i peccati nostri; vuol essere quiui ancora fimilmente seguitato, e ricercato del medesimo modo, non folamente col fpirito & opere, ma ancoraquanto a vestimenti: accioche, senza impedimento, epiù leggieri, seguitando la Croce nuda, montiamo la selale i Giacob.

I Giupponi e Calze, importa poco di fargli buoni però non bilogna che ci siano bostoni, passamani, ò trine di feta: è ben vero, che nella naue si porta quel che si vuo le. Màil pericolo è, che effendo poche naui; che si parrono da Venetia, doue non fia qualche Armeno, ò Turco, è Giudeo, quelli non vi accusino nel lor paese (s'an) darete troppo ben in ordine ) d'effere molto ricco. Pigliare pure anco, vn buon paro di scarpe ; perche le lograrete auanti che ritorniate, per l'asperità delle strade, e rudezza di terrazzi ; e non ciè in tutto quel paese le non vn folo calzolajo che le facci à modo noftro, & in. Tripoli, almanco quando ci stauamo noi. Guardateui di portare qualche cosa sopra i vostri vestimenti, che sia di color verde; perche i Turchi l'haueriano à male, perche non lo permettono se non à quelli che discendono dal fangue, del lor seduttore Maometto. Non habbiate palesemente sopra di voi, cosa che siabella, ò vistofa, o desiderabile, verbi gratia, Coltelli, Tauolette di memoria, Corone, ò simili, perche ve lo toglieriano; & adoprano anco la Corona come noi; ma di cento grani; dicendo à ciascheduno, sta forlà; che vuol dire, per donateci : E se ne hauete, nascondetele sotto i vestimen' ri perche fino adesso non si troua che habbino ricercato nessuno, eccetto à noi nel-ritornare da Gierusalemme, per hauer i nostri coltelli; che esti chiamano Secquini; Il medesimo faranno delle stringhe, se le portarete alla scoperta; e soleuano ne'tempi passati, i Pelegrini presen targli di seta rossa, la quale essi teneuano e portauano cogiubilo, come fauore ò liurea; anco a'putti piccoli gl'attaccauano sopra le maniche, & ancor adesso medesimamente i Mucqueri, e putti, ne dimandano e ci grida no appresso, Benghi, Benghi, che vuol dire delle stringhe: ma ce ne bisogneria troppo, e se ne riceueua gran. moleffia

moleftia & oppressione dalla moltitudine, quando man cauano: che non si vsa più; e se ne portate alcune per da re in scatola à qualche guida, ò portanaro di conuento,

lo piglieranno per gran presente .

Che la vostra borsa non sia anco alla scoperta; e non ne cauate mai danaro alcuno in prefenza loro, altramen te ve la piglieranno per forza; ò troueranno mezo di fepararui daila cópagnia per toruela: Si visitano anco all'arriuo, e nel partire in Cipro, Tripoli, Giaffa, e Gieru falemme, le voltre robbe; & ancora che non habbiate niente che paghi gabbella; bifogna dargli qualche corre fia , benche la voltra guida , affermando che non ci fia mercantia, può riparare di non disfarle, e scioglierle ; e questo secondo le persone che fi rincontrano. Non. v'importa di portare qualche arme ò bordone, come « questi nostri Pellegrini: perche ve le toglieranno, e con quelle vi daranno delle buffe; e fe à cafo ne hauere, (come può succedere facendo il viaggio per terra) datele alla porta di Gierufalemme, ancorche non ve le richiedino : altramente se sisà che le habbiate, ne patirete, voi, e'l conuento de'l'adri religiosi, &i vostri compagni, e no so se scapparete pagando 200. scudi d'oro.

Si hà anco da fapere, che neffuno ci può andare fenza che habbia il Placet di fua Santità, ò del Legatò di Vene tia; fotto-pena della fcommunica, ma per quelli che, o non hanno il modo di paffare per quelti luoghi, come quelli che vengono di Marfilia, ò d'altroue, hauendo legittima foufa, il P. Guardiano di Gierufalemme, hà

authorità d'affoluergli.

Non manicarete anco d'hauere , se potete ; lettere diraccomandationi ; per cutti i luoghi doue passarete, come Cipro, e Tripoli, a'Mercanti iui resseni, se anco di credito; se hauete, per malatie ò disgratie, bisogno di più danari che portarete con voi , ò lasciargii à lors rauantaggio in guardia ; sospitando d'esserassarete per istrada: E percaucta di poter essere sopportato, s'alcun Turco vi volesse sarreto; pigliarete anco lettere.

indrizzate alli Confoli, e Viceconfoli, e parimente al detto P. Guardiano, o qualche religiofo in Gierufalemes, con la testimonianza di buon Cattolico. Etse vi saranno alcuni che non si vorranno confessare communi care, faccino conto di buttar i danari; perche, non sacendo questo debito, non entraranno nelle Chiefe del Santo Sepoleto, e Berleem, e corrono pericolo d'esfere mal trattati da gl'istessi Turchi, e da Giudei, i quali stimano i nostri Heretici come cani, & anime dannate; del che hauertte essemble più appresso.

Hauendo così le cose vostre in ordine; ò menere che ci attenderete, bisognarà prouederui della naue, e

dell'imbarco.

Iluoghi à ciò più commodi, sono Marsilia in Prouen-

za, & Venetia.

La stagione di partire, è alla Primauera, con la prima Naue, che fà vela per Tripoli ; accioche ritornandoci dal vostro viaggio di Gierusalemme, (il quale potrete fare di là à vn Mele, ò vn poco più, s'il tempo non v'è con trario)habbiate anco la comodità de primi che partono, ritornandoui alla già detta Marsiglia, è Venetia, & è me glio qualche volta con la Francese, che con l'altra, perche facendo scala in Malta ò Sicilia, vi potrete sbarcare, e far'il resto di vostro camino perterra, trauersando & vedendo l'Italia, cioè Roma, Loreto, e simili luoghi di diuorioni, & altri, guadagnando anco il passo del Golfo di Veneria, ch'è fastidiosissimo: E se i vostri affari non sono in ponto à partire così con le dette prime naui,ne trouarete sempre sin'al mese d'Agosto, che ci vanno; Mail ritorno è dissicile all'hora, per essertardi, e sù l'inuerno: Ne'vostri passaporti, ò lettere raccomandatorie, e nelli uoftri gesti e portamenti, ui direte esfere, se sete Italiano, Venetiano, e se sete Tramontano, Francese, se sapete il linguaggio, se non direte che sete Tedesco, ò di Danimarca, ò d'altro luogo che non habbia inimicitia. co'l Turco, e meglior è, mantenersi come pouerello; altramente correte pericolo d'effer preso e fatto schiauo,

e pagare gran taglione; principalmente quelli che sono vassalli del Papa, e de i Cauallieri di Malta, Genouesi . Duca di Fiorenza, e sopra tutto del Redi Spagna, e cercaranno mille mezi per spiargli; del qual officio, gli seruono i Giudei, che fanno quasi tutti i linguaggi, e sono i nostri maleuoli, & vanno ascoltando che linguaggio parlate, per coglierui, & ancora che non ci sia guerra aperta, piglieranno occasione di dire che sete spia, ò che hauerete ammazzato il vostro compagno per strada. ò fatto qualche atto enorme, e mal parlato del loro Maometto, ò legge; perilche bisogna gouernarsi discretamente. Et anco non troppo guardare le loro Città, ò Castella, muri e fortezze: V'ingegnarete nella Naue, & altroue, di mantenerui amoreuoli detti Venetiani, e Fran cefi, se ne hauete in compagnia; perche hauendo loro commertio nel paese dou'andate, potranno aiutar, e fauorire affai nell'occorrenze.

Il fimile farete con i Greci, Armeni, Giudei, Turchi, & altri Leuantini, che porriano ritrouarfi nellavofira Naue, e fopra tutto guardateui di difputare della lor Religione, e legge, ò fargli qualche difpiacere; dubitando, che nel lor paese non vi faccino il quadruplo, e più che non desiderarete, anzi cercate di compiacerglis trattate & accarezzategli, con tutta modestia, accioeb, benche non vi faccino bene alcuno, almanco non.

vi faccino aggrauio.

E s'alcuno di loro vi mostra buon viso, & vuole e promette farti piacere, e menarui à vedere alcuna così arra, especialmente fuor della compagnia de glattri, come il Tempio di Salomone in Gierufalemme, ò cosa simile, habbiarelo per fauore; ma non vi sidate leggiermente, e senza buon pegno; considerando che come inimici mortali della nostra Religione, e gente senza fesi de e legge inhumana e senza charità ) non cercano altro che gabbarti, & à tirare se hauer mezo di pigliarui, ò ammazzarui per poter godere del vostro, ò venderui, come alle volte hanno fatto: E ben vero, che tutti non a come de come de la contra de la contr

fono vgualmentetrulti, eche fràtanti, non vi fia qualch: vno c'habbiavifto il Mondo, ò almanco qualche rifentimento ò creanza d'humanità, ma guardateui pundi chi vi fidate.

Similmentenon bilogna fidarfi troppo in quelli Chri ftianezzi Soriani, afficurandoui, che quelli che adoprano più lufinghe, e follecitano mostrarfi amici, fono quelli

che similmente cercano di gabbarui.

Imbarcateui, come fi è detto, con la prima Naue che farà vela, fenz afpettare ch'in Venetia fi parti il di del Corpus Domini, come al tempo paffato, la Naue ò Galera Pellegrina; perche per cagione de gli heretici, e pochi pellegrini che ci concorrono (effendo la deutorone molto raffreddata) quella non và più : ben fi fà aneora la Procefione, doue fi dà à ciafcun Pellegrino vna candela di cera bianca, & vanno à man diritta d'vn. Senatore: Ma molti, per non effere riconofciuti ò fpiar i da detti Leuantini, non ci vanno, e partono quando poffono

Quanto alla elettione della Naue, procurarete di met terui in vna buona, che non habbia fatto troppi viaggi e e ch'il Patrone fia huomo da bene, e pratico nell'arte fia, fe quiella volete hauere in Venetia, farete ricapito al conuento di S. France foo della Vigna, doue fempre ci è qualche Frate, il quale infieme con vn Gentilhuomo laico, e procuratore, & administratore de negotij di quel-

li del fanto Sepolcro di Gierufalemme.

Nell'andare, così come le Naui non fono tanto cariche come nel tornare, schauere il modo, potrete solo, o con vn compagno, ò due, hauer in quella, pagando, qualche luogo astratto, e rinchiuso da gl'altri in poppa, doue detta Naue non trauaglia tanto ch'altroue, in che bissogna patteggiare col Scriuano, e della tauola col l'a trone: per la quale ordimariamente si pagano 6. ducat d'oro il Mese, 4- per quella dello Scalco, & altri quattro per il vostro nolico è potro; & alcuna cosa di più sà volontà loro, per la commodità estraordinaria, che habiamo

biamo detto, & il medefimo al ritorno, ma qualchevolta, e [peffo fi dà vn poco più pereffere le dette Naui trop po cariche: poi all'hora le vi pare di lafciarui la voltra, p caffa, la venderete in Tripoli, tanto ò più che non vi faria costata. Per andar di lì à Marsiglia hò visto pagare, p per porto e vitto di tutto il viaggio dal detto Tripoli, dodici scudi d'oro.

Auanti di metterui affolutamente su la Naue, sappiate quando ci và il detto Scriuano risoluto, enon prima, ne manco le vostre robbe, sino al giorno precedente, altrimenti non ci è certezza di partire, benche vi promettino e dichino, domane, ò posdomane al più longo; a ci starete alle volte otto & 15. di ò più, facendoui pena di ciò che vi metterete à patire auanti il tempo, e sen za ragione, prima che metterui in camino: perche in. quest'impresa bisogna pigliare tutte le sue commodità possibili; mà fatene cosi diligente ricerca, che il detto Scriuano non ci sia andato senza voi: attento che all'ho ra in vn subito sa vela senz'aspettarne alcuno. E come ho detto del compagno, per più ragione principalmente per hauer soccorso & affistenza in qualche malattia. ò altro accidente: stà bene hauerne vno ò due, ma innanzi che ve ne fidiate, & v'accompagniate, cercate di conoscer bene la loro fedeltà, humori, e modi di fare; acciò non vi trouiate gabbato : & vi ci accommodate e comportate, come di sopra habbiamo detto de gl'altri; in tutta patienza, e discretione, da fratelli insiemes sopportando con prudentia, le imperfettioni del terzo,e del quarto, come vorreste che fusse fatto à voi : perche ci trouarete, e più ch'altroue, ceruelli bizzarri, e fantastichi.

Sevi fuffero poueri, ò ammalati, aiutategli con ogni carità, diftribuendogli alcuna volta de ivoftri confortatiui, e non vi riufcirà male, perche così potrete forfe acquiftare la beneuolentia di tutti: Per i feriti, fe forfe n'accade, fempre ci è qualche Barbiero in detta.

Pigliando porto in alcun luogo, descendete arditame te col Patrone, ò altri, & vi sarà gran refrigerio e sollaz-

zo, massimamente in terra di Christiani.

Per pasatempo nella Naue, potrete pigliare con voi qualche libro, che tratti cose honeste, ma sopra tutto, cer care d'hauerne ch'incitano le persone à diuotione; e trattino di meditationi, sopra la Passione del Redentore: accioche trouandoui nei luoghi doue ella è stata esseguita, ne siate più istrutto, e commosso à feruore, contemplatione, e compassione; perche veramente le persone che quiui si trouano, si sentono là, più che altroue, per l'astruti del Diauolo, molestate di tentationi, e con pensieri astratti dalla vera consideratione del luogo doue si ritrouano, & anco della debita contritione ch'iui richiede hauersi: Al che rimediarete, implorando con humiltà, l'Assistenza e gratia di colui, che quiui si penduto ignominiosamene, con i bracci distesi, colmo di piaghe,

da capo sin'à i piedi per noi .

Arriuando in Cipro, alcune volte vi fi piglia la barca e guida che bisogna per andar alla volta di Giaffa, perche le Naui spesse volte vi ci restano, ma caso che nò, è meglio hauer patienza sino à Tripoli; altrimente per non. perder tempo, fate al meglio che potete, co'l auiso del vostro patrone & altri amici, e nell'uno ò nell'altro luogo prouedeteui d'vna buona, ben calefattata, e che habbia buoni Marinari Christiani, e conosciuti, ma non Gre ci se potete, e parimente la guida ò l'interprete, perche ò nella barca ò per terra, è molto necessario: E non trouandoci alcuni Christiani, e bisognando pigliare qualche Moro, fidateni pure, caso che sia, come s'è detto,conosciuto: & il Padre Guardiano, Mercanti Venetiani, ò Francesi iui residenti, ve lo consigliano, perche dall'vno ò dall'altro ci è poca differentia, potendo da tutti due (come hauetoda presuppore, sia Moro o Christiano)essere ben seruito è gabbato, si come noi, che siamo stati constretti di scambiare di barca tre volte, la prima che pigliammo fù à Limisso in Cipro, doue ne pagammo

sei zecchini d'oro, & altrettanto al Trucimanno, per farci menare fino à Giaffa folamente; nella quale il nostro pa trone della Naue, e cert' altri amici, à i quali haueuano lettere di raccomandationi, pensauano hauerci ben. feruiti & accomodati ficuramente, ma trouammo il contrario, stando in Mare, e ch'era vecchia, e ben caduca, prouista di Patrone, Marinari, corde, Calefatti,e come, dicono i Poeti esfere quella di Caronte, entrandoci l'acqua di tal forte, che sempre vno di noi, convn Marinaro, haueua che fare à rigettarla, & era tanto piccola, scoperta e marcia, che per dicesette, senza las detta nostra guida, e tre marinari, ch'erauamo; cioè il R. P. Fra Pietro Giouanni di Sardegna, Religiofo Conuentuale di San Francesco, residente in Cesena. Il P. Fra Bernardino Bandini Prete, e Frate Celfo Gadaldo Bresciano, conuerso del detto ordine, ma Zoccholanti: poi anco i RR. Preti Domenico Danesi da Montepulcia no, Dottore in Theologia, M. Martino Vande Zande, Canonico della Chiefa Collegiata di fanto Gaugerico, in Cambrai: Il Sig.Guglielmo Aillo Irlandefe, & il Sig. Gio. Behou d'appresso Parigi in Francia: De'Laici, l'Illustriffimo Sig. Filippo di Merode , Barone di Frenz , &c. del paese basso che si fece fare Caualiero del Santissimo Sepolcro, si come fece anco il Sig. Paolo Albano Milanese; poi il Sig. Giulio Poliero di Saona, Stefano Rocchetto Tolesano Francese, Antonio de More de Basilicata Napolitano, Bernardo Dandane Piemontese, Mattheo Samerpont de Lilla in Fiandra, Giorgio de Pent de Insprug Nicolao Oliueo di Legia, & io Giouanni Zuallardo, tutti ammucchiati sempre, e colcati come pecore: senza potersi rizzare, e pochi di noi, venendo nel pieno del Golfo, fummo liberati dal vomito, per il gran scuotimento esbalordimento che haueuamo, nauigando così due giorni, e due notti: Et essendo arrivati sin'à dieci, ò quindeci miglia di Giaffa, detti Marinari (de'quali due erano Christiani Soriani, che haucuano fatto il par to) diceuano che l'altro, ch'era Moro Maomettano, il

## 14 VIAGGIO DI GIER VS.

quale all'hora non haueuano visto, s'era addormentato, gouernando il timone della Barca, la notte, e doue che doueua montare 20. miglia, per guadagnare il vento, ne era calato d'auantaggio : perilche vogauano die notte, di quà e di là per rihauersi, ma persero la cognitione s del paese, e non sapeuano doue ch'erano, e non haueuano schiso per metterci in terra per informarsene, noi di ciò turbati, pieni di fastidij e trauagli, hauendo mala opinione di loro, e dubitando della debolezza della barca vecchia, la quale con difficoltà, e non fenza pericolo, si poteua guidare alla riua: E perche ci andaua la vita, ò d'esser fatti schiaui, come essi ancora ci dettero ad intendere; nondimeno ci fù detto dipoi, che fariamo stati rinfrancati in ciascun porto, benche non senza trauaglio, pagando yn zecchino per testa, principalmen te in Acri, Tiro, Sidone, o Baruti, deliberassimo sforzargli à prendere la volta di Tripoli; quei tristi vedendoci cofi alterati, voleuano effere pagati, & hauer qualche cosa di più, per rimetterci nella buona strada, il che accrebbe in noi la sospitione che haueuamo della lor ma litia, & il timore che ci volessero vendere, ò dar in preda à i nemici della nostra Fede, & anco alcuni de'nostri furno cofi fdegnati contra di loro, che gli voleuano get tare in mare: ma confiderando il luogo, il tempo, e l'occasione per la quale iui erauamo; trouassimo meglio fargli carezze, e promettergli cortesia, acciò ci menassero a detto Tripoli; il che fecero, benche mal volentieri,e . non senza gran difficoltà, come più ampiamente & anco di quello che occorfe trà noi, si discorrerà al luogo fuo, nel progresso del detto viaggio. Essendo arrivati à Tripoli, e pigliato vn poco di ripolo, trouammo vn'altra barca affai più grande, e coperta, d'vn Christiano refidente in Ramma, col quale facemmo patto, con conditione che ci douesse condurre fino à Giassa, & aspettar ci nel porto, e ritornare per trenta ducati, ma per tutti i giorni, oltra i 15. che hauesse d'aspettarci, doueuamo pa gare vn scudo di più per giorno, e non poteua caricare

la barca d'altra cosa che dinoi.

Frà tanto il P. Guardiano del Conuento di Tripoli, pensando di far bene, haueua, senza parlare à noi, dato carico ad vno che procuraua i negotij del Conuento, di cercarne anco vna, e così fece, e pigliò quella de Lemino, il quale è sopraintendente della Dogana del mare; e pensando noi imbarcarci in quella detta di sopra, il detto Lemino c'impedì, evoleua che pigliassimo la. detta sua , ò che gli pagassimo il prezzo conuenuto; prohibì à gl'altri marinari, che non ci pigliassero, come (dubitando essi d'hauere delle bastonate, ò incorrere nella sua disgratia ) secero, e ricusarono di menarci, & ancora non voleua permettere ch'andassimo per terra 3; il che ci causò nuouo intrigo; nondimeno per non perde re tempo, fummo sforzati pigliarla. E cosi come fummo in circa cinquanta ò fessanta miglia nell'alto mare (hauendo ella confumato e perso tutto il calesatto, e stoppe) l'acqua c'entraua da ogni banda, & in tal abondanza, che sei persone haueuano che fare di continouo à votarla, & adoperassimo le vittine di terra, e cose simili, che ci poteuano feruire, & anco con tutta la diligenza che vsauamo, erauamo in gran pericolo: E quelli for fanti marinari, non volsero tornar vela, se non prometteuamo pagargli le loro giornate, & il nuouo calefattag gio: Il che, per saluare la vita, facessimo volentieri . B venuti in terra, ci risoluessimo di non più ritornarci, ci lamentassimo con quello che ce l'haucua fatta pigliare, il quale fece tanto che'l detto Lemino ci licentio; pa gando però la metà del prezzo conuenuto; volendo egli hauer il tutto, seci seruiua ò nò ; poi per rihauere le poche robbe che ci haueuamo, fu forza dar qualche cosa al Rais della barca: Durando questi garbugli, & vscendo di quella, trouammo due Gentilhuomini, l'vno chiamato Isaac Signor di Gerponuille Normando, el'altro Ludonico de Saucuse, figliuolo del Signor di Boucquinuile appresso d'Amiens di Francia, ciascuno con vn seruitore: Et vn Dottore, Canonico di Parigi, chiamato Mastro

Giacomo Preuosto, che veniuano con tre Frati di San. Francesco da Constantinopoli, e risoluti far similmente il Santo viaggio: il che parse à noi essere nuoua consolatione, e rinforzamento di compagnia, ma ( si come ordinariamente nella moltitudine : massimamente douc ci è diuersità di Nationi, e linguaggi è confusione) quello ci causò più male, non perche in verità la loro fusse. cattiua, ò facesse peggiore la nostra, anzi più presto l'ho noraua, con tutto ciò quelto accrescimento ci fece entrare in tanta varietà d'auisi, che stessimo più di quindici giorni per poterci risoluere, e determinare, e questo con grandissimo disturbo, che strada haucuamo da piglia re, ò per terra, ò di nuouo per mare, ciascuno s'informaua da i suoi amici e pratici, quale saria il più espediente, e sempre ci trouammo di contraria opinione; dicendo alcuni che la itrada per terra era bellissima, e che vi ci si vedeuano molti luoghi assai segnalati, così in Damasco, come nella Galilea, e Samaria, de i quali hò pigliato nota, egli trouarete distintamente posti per ordine più appresso. E che etiandio vna Carauana s'incaminaua presto alla volta di Damasco, gl'altri all'incontro pro poneuano i pericoli (che per l'assenza de' Bassà, & altri ministri della giustitia, andati alla guerra contra i Persi) ci presentauano da Drusi, Arabi, e lor simili, che assassinauano tutti i passaggieri, senz'eccettione di persona. Medesimamente che pochi giorni passati, haueuano ammazzati 200. Giannizzari à Cauallo che ci passauano, an dando alla detta guerra, e che per questa ragione, non. trouariamo alcuno di loro simili, che senza gran salario e benaccompagnato ci volesse venire, e dall'altra parte, che fariamo tormentati dal caldo, poluere, e mancameto divettouaglie, e di alloggiamento, poi considerando ancora, ch'alcuni della compagnia non haueuano il mo do di fopplire alle spese, e che'l nostro honore e coscien za ci rimorderia lassar in pena, ò separarsi da quelli, che fin là, ci haueuano fatto buona compagnia, e si erano trouati partecipi de gl'infortunij, incorfi, & in vero non fi può

si può fare tal disgiontione, senza qualche scontento, ben che siano qualche volta persone pouere ò di bassa conditione. Le quali cose tutte ben considerate, ci risoluessimo metterci per la terza volta in mare, & 9 alla misericordia d'Iddio, & à qualunque successo, à sua diuina. Maestà sarebbe paruto mandarci, e s'offerse la seconda. barca ch'yna volta haueuamo presa; ma à questo non si risolsero i detti Gentilhuomini, e Canonico Francesi, per la confidenza che haueuano, che co'l mezo delle loro lettere del Sig. Ambasciator di Francia, al lor Viceconfole di Tripoli, quello gli daria ogni indrizzo ficuro, fi come parimente fece; ma doue che doueuamo pagare 30. ducati per la barca, pagassimo 40. Zecchini, e per la guida ò Trucimanno dieci, benche il nostro sarebbe venuto per cinque, al quale licentiandosi per pigliare l'altro ch'era Moro (affai huomo da bene, secondo la fua qualità e religione ) dessimo ancora la metà, talche non facciamo altro, che metter mano alla borsa e votar la; nondimeno ci condescendeuamo volentieri, non curandoci di far spese, per vscir'vna volta di tanti trauaglis e peruenire al ponto della nostra intentione s.

Dunque il nostro patro si col detto Moro, qual ci ser uiua ancora di guida e Trucimanno, chiamato Sabbatino, & era anco in parte padrone della barca, honestamente grande, e coperta, che ci aspettaria nel porto di Giassa venti giorni, e ci rimenaria a Tripolise che nessu no centraria, ne metteria mercantia alcuna, senzail nostro conseno, e che fariamo soli il che non ostante, quando pensauamo imbarcarci, ci trouammo di più 18.

ò 20. frà Mori e Turchi, e mostrandoglielo di nuouo, e lamentandoci, tispose egli, che l'uno cra cognato d'un.
Giannizzero, l'altro parente suo, e cose simili, e che non haueua potuto sar di mancose quantunque noi dubitassimo, che potesse succederne qualche disgratia, shando essi nella sua patria, pigliammo pure la patienza Lombarda,

come si dice, cioè per forza.

I Frati di San Francesco, che come ho detto, veniuano

da Constantinopoli, vedendoci così disputare del cami no che si haueua da pigliare, s'accorsero d'vn'altra barca carica di mercantie, che andaua à Giaffa, sopra la quale fi misero, pagando solamente ciascuno venti Maidini , mà ciò è darsi in preda alla Fortuna, e rare volte arriuano, perche spesso, douendo caminare diritto, restano in Cipro ò altroue ; come fece quella che hebbero quelli che fecero il viaggio innazi à noi : Il padrone della quale, essendo arrivato à Limisso, convenne col Sottobassà, che lo facesse restar lì, sotto colore che ne haueua di bisogno, per seruitio del gran Turco suo Signore: Il che fece & i poueri Pellegrini restarono senza barca, e perfero i quattrini, hauendola pure presa espressamente per andare e tornare come noi, & hebbero à trouarne vn'altra: Quelli che partirono dopò noi, e mentre che stauamo ancora in Tripoli, ne pigliorno anco vna, che gli piantò in Ptolomaide, adesso chiamata Acra, e surono sforzati mandar'indietro à Tripoli per vn'altra: Le quali cose tutte, e quelle che dirò ancora più appresso, non hò voluto lassar passare sotto silentio, ò mancare di farne qui mentione, acciò che voi leggendo le sappiate, e vediate che inganni ò accidenti vi sia necessario schiuare, perche beato colui che si riguarda nel specchio de gl'inconuenienti d'altrui, & anco il male preuisto manco nuoce,

Parimente in quel che tocca del fuccesso hauuto in questo nostro vitimo imbarcamento, non essendo impertinente l'esser'auerrito, similmente lo trouarete nel te ito del discorso principale: perilche, per non mettere vna cosa duevolte, taccio.

Del'Inter- A quel che tocca al Dragomanno, ò Trucimanno, ouuero guida, & interprete (che è vna medesima cosa) prouederete similmente di trouarne vno che sia buono, e fedele, senza guardare à poca spesa, perche ve la può fare guadagnare, & effendo d'accordo con lui del falario, fate il medesimo de i Gaffari, che sono come certipagamenti del passo, che in quattro, ò cinque luoghi si pagano

pagano, trà Ramma, e Gierusalemme (oltra quello che Viene a'Sottobassà del detto Ramma, & al Lemino Guardiani, & al Messaggiero di Giassa: Poi al capo de gl'Arabi) & i quali Gaffari importorono à ciascuño di noi 25. Maidini (la valuta de' quali fitrouarà nella descrittione di Tripoli più appresso) & altrettanto nel tornare. Oltre il suo pagamento, s'vsa di fare la spesa al detto Interprete per tutto, tanto della caualcatura, quan to delle viuande, per le quali, acciò che mangiasse à mo do suo, e per fuggire la scommodità, ò l'interesso dell'vno più che dell'altro, de i nostri compagni, gli dessimo dieci Maidini il dì, e con questo s'obligò condurci in Gierusalemme, eritornar à Tripoli.

Quanto al nolo, Caffari ò altri pagamenti, l'entrata in Gierusalemme (ò nel santo Sepolcro, s'egli è Chri-

stiano ) è Franco.

Quell'ancora seruirà, sollecitarà, farà mettere in or- De Mucha dine le caualcature, che vi si prestaranno i Muchari, co- ti. sì chiamano quelli che le tengono, e seruono come i vetturini d'Italia, e sono huomini rozzi, e di tal conscienza, come se Iddio hauesse smorzato l'Inferno, benche la più parte dicono se essere Christiani, de i quali ne vederete la differenza, per la tela che portano i Mori intorno alla telta, in luogo di turbante, e gl'altri berrettini neri , più ampiamente dichiarato nella detta descrittione 9.

Coloro dunque vi daranno Afini, così come gli hanno, buoni ò cattiui, alle volte fenza capezza ò briglia. e quafi sempre senza staffe; perilche per caualcar à vostro commodo e più sicuramente, è forza che ne facciate, e che le portiate voi stesso, di corde, con vna tauoletta di legno, per mettere fotto le piante de'piedi, ò come potete, e non le metterete sopra l'Asino, sin tanto che ca ualcate, e non vi scordate di ripigliarle quando scaualcate; altrimente le pigliariano, & ogni sorte di corde che hauerete, perche le cercano affai .

Ancora innanzi che caualchiate, vi domandaranno la cortelia

cortefia ò mácia, & alle volte nello scaualcare: Il medesimo sano anco i Marinari, e se non la date (benche non fate tenuto, e sia liberalità volontaria) non caualcarete, e non haucrete pace, sin tanto che l'habbiano, e sarete à risto di leuar delle bastonate, se stete troppo ribello, mà importa poca cosa, perche pagando ciascuna volta due, ò tre maidini, si contentaranno.

Poi vi faranno fempre addosfo, dando la spenta, egridando a'lor Asini, per farui cascare correndo, di che pigliano piacere, e per rimontare bisogna dar nuoua.

cortesia.

E non permettono che nessuno vadi à piedi, noi pagammo, oltre le dette ssorzate corteste, da Giassa in Gierusalemme, mezo zecchino, & altrettanto nel ritorno di ciascuna montatura.

Dei viaggi di Betleem & altri, pigliano ciò che pof fono, cioè tre, cinque, ò otto Maidini per huomo, e vi feguitano fempre à piedi, con arco e frezze in mano, mà

non per defenderui contra gl'affaffini.

Al ritorno di Gierusalemme, auenne, mancando gl'Asini, che haueuano dati due muli, l'uno al detto R.Canonico Vanden Sande, huomo già d'età, & al Tedesco
Giorgio Pent, i quali fecero restare vn poco indietro,
fingendo, che haueuano da fare non so cheintorno al bafto, su'l quale si monta in luogo di fella, e poi volsero
sforzargli (hauendogli separato alquanto da noi ) di pa
gare ciascuno il doppio di quello che pagauano gl'astri,
cioè vn zecchino; & essi dopò hauer contrastato un pezzo, se ne vennero carichi delle loro robbe à piedi, al luo
go doue gl'aspettauamo, & acciò non fussero distauantaggiati più di noi, ci accordassimo di pagarne ciascuno
la nostra parte.

Quì fia auertito il Pellegrino, che non è lecito à i Chriftiani, come à ciò riputati indegni da Turchi, di caualcare per la Città fanta, e bisogna ben guardarsi di farlo anco sorra le loro sepolture, e parimente per camino, non mettersi de i primi, ò de givitimi, perchelà,

**fpelse** 

spesse volte raccogliono delle bastonate, e guardarsi ancora di flongarfi dalla copagnia, per il pericolo ch'è d'ef fere sualigiato, ò ammazzato, mà accostateui più che

vi farà possibile, alla guida.

Occorse anco à me, che appresso la Chiesa di San. Gieremia, il mio Mucquero m'haueua fatto fcaualcare, per dar da beuere al mio Afino, e mi faceua star appresso gl'altri, senza farmi rimontare; poi essendo io mo tato, yn'Arabo (benche la nostra guida hauesse sodisfatto per tutti ) mi sequestrò, e mi voleua menar via, & 9 ancora contra la volontà de'fuoi compagni, e non volfe lasciarmi, sin tanto che la detta guida gli dette ancora cinque Maidini.

Dopò il detto mio Mucquero, per paura di perdere il suo Asino, in tal caso ancora che i detti Arabi ci facessero fermare, come fanno spesso, mi faceua sempre correre innanzi, e mi metteua à pericolo d'effer battuto, ò ferito da loro; che non fanno altro che presentarci, minacciare di darci col ferro delli loro giauellini, ò con On tiro delle loro frezze ferrate con barbiglioni à gui-

fa di lingua de'serpi.

Quanto à i detti Arabi; fono huomini rozzi, neri, & De Arabi. abbrusciati dal Sole, hauendo l'aspetto feroce, fosco & odiofo; stanno in quei deserti per le montagne, viuendoci, e dormendoci come bestie : Quelli che sono à pie di sono mal vestiti, anzi alcuni vanno ignudi, & hanno l'arco e le frezze, ò fromba per armi; quelli da cauallo sono poco meglio habituati, e massimamente i principali come lor Superiori, i quali fono ragioneuolmente vestiti, con vestimenti lunghi, con le maniche larghe, e teste inuolte, sopra vn picciolo berrettino, d'vna tela, ben poueramente: i lor caualli fono anco magri, e disfatti, correndo però con una velocità estrema, e sor arme fono yn giauellino, ferrata da due bande: hanno qualche Capitano, fegnalatamente vno ch'è come loro Rè, al quale succedono gl'heredi, enon vsano elettione, essendo in certi modi di fare, yn poco più benigni che

gl'al-

62

gl'altri, come hauendo qualche creanza nobile, e quello ordinariamente fà la sua residenza frà le ruine del Castello del buon ladro ; cioè quel ch'è di quà di Gierusalemme, perche ce ne sono ancora de gl'altri in quelle bande, e per tutta la Palestina, da Damasco, infino in. Egitto, che non viuono se non d'assassinamenti, & essat tioni, che pigliano da i passaggieri; e quello è sempre , stato il lor mestiero, come dice Strabone, sin dal tempo di Cesare Augusto, e più auanti, e sono più nemici de'Turchi, che de'Christiani, e non obediscono à nessu no: Mà vi basta d'accordare col detto capo d'appresso di Ramma; se non fosse che vorresti andare al Fiume Giordano, ò altroue più innanzi; il che hauendo fatto,ò dandoui egli compagnia, ouero qualche fegno, come à noi la sua spada solamente, passarete liberamente per mezo di loro; mà bisogna pagare le caffare sudette à quei dei boschi, ò delle montagne, e se non l'hauerete fatto, ò non lo possiate mostrare: pagarete e patirete assai più, & vn villano ò due ignudi, ve lo domandaranno; e se, pensando che sieno soli, ne farete dissicultà, colui darà vn grido, ò gettarà con la mano vn poco di poluere nell'aere, e ne farà venire delle centinaia, anzi, per modo di parlare, delle migliaia.

Noi pagammo al detto capo, quasi come ordinario, ciafcuno vn zecchino all'andare, & altrettanto nel torna re, & anco i Frati di San Francesco, benche non soleuano pagare più della metà di quello che pagauano gl'altti, e domandera quanti ci sono che vogliono ritorna ree, se ne sa pagare innanzi tratto; il medesimo habbiamo fatto, nondimeno nel ritorno per i boschi vitrouam mo il fratello del detto capo, il quale (cicusandos che non gli haueua parlato, e non ostante che gli mostrassimo la sua spada) voleua esser pagato vn'altra volta, e non porenamo così bene scularei, che tuttauia no si facel dattre zecchini, mà in ricompensa, e ggli ci sec compagnia, e ci difese dagl'altri, e questo è il principale di

cio che posso narrare del camino.

Resta

LIBRO PRIMO. 63

Resta hora à dire che essendo noi frà i Turchi, & il pe'Turchi popolo di quel paese, bisogna portarci sempre modesta mente, e guardarci bene di burlare ò pigliare questione con loro; perche per minima occasione che gli diate , farete messo à grosse taglie, ò vannie, come essi dicono, che sono le angarie, e pene che fanno pagare, mà se gli cauate sangue appena scamparete la morte, ancorche vi battino e vi diano la spinta, evivrtino, ò vi dichino Villania, e v'ingiuriano, non bisogna vendicarsi; anzi, fenza dir niente, sopportargli in patienza, si come anco lo scaualcare (benche vi sia difficile à fare ) con prestezza. se lo vogliono, ò n'accennano, se non volete rileuare o delle bastonate, d'essere gittati per vn piede dall'altra banda; il medefimo vi auerrà, se stando appresso vn. pozzo, & essendo comandato, non gli tirate, e per loro, e per le loro bettie, dell'acqua, ò se per la strada non gli cedete e fatte luogo, ò non gl'ybidite etiandio in ogni minima cola che vi diranno, e quando ne vorretti far querela, non vi trouarete giustitia per voi, contra di loro. Non gli guardate in vilo, e non gli cauate il cap pello, occorrendo però, falutategli con inchinamento della testa, e con la mano al petto. Non andate per la . strada, senza hauer'il vostro interprete con voi , & vn Frate, massimamente in Gierusalemme, e per la campa gna, guardateui di non pestar, ò toccar'i loro grani, e sopra tutto, di rompere i merchi con che sono sigillati : Non vi accostate anco doue sono le loro donne, e passando non fate segno di riguardarle : Ne mostrate cosa alcuna con la mano, ne co'l dito: Non vi fermate in nessun luogo, per risguardare qualche edificio, ò altras cosa, ne anco per le Basare, cioè piazze, se non la volete comprare: Non vi trouate in loro presenza quando fono imbriachi, ch'è ben spesso dopò pranzo, perche vi potriano fare qualche dispiacere: Non riguardate lor fosse, ò muraglie, ne le Torri à Giassa, dubitando non vi auenga come à certi giouani Gentilhuomini Francesi, i quali essendo stracchi di star nelle grotte, andarono à paffeg-

EANAZ.

passeggiare ad alto, e surono fatti prigioni per spioni, an co sforzati di madar, con grade spesa, à Tripoli al Viceconsole, per hauer testimonio del contrario, e dell'esser loro: Non scriuete per le strade, ne disegnate cosa veruna, perche se lo veggono, come sospettosissimi, vi metteranno in prigione, ò vi apporranno quel che vorranno, e non vscirete à modo voltro, senza bene smagrire la vostra borsa: Che i giouani, com'e detto, non faccino questo viaggio, senza gran discretione, e si guardino bene di trouarsi verso la sera, in certi balli che fanno; per che quelli scelerati, quasi publicamente, & anco gl'Arabi per la campagna, non hanno vergogna pigliargli, e per forza esseguire l'abbomineuole atto di sodomia. Non disputate con loro della Fede. Non entrate nelle loro Moschee, e non gli chiamate cani, perche senza alcuna remissione, sarete abbruggiato viuo, ò bisognerà farui Turco; si come auenne ad vn Prete giouane Greco: il quale hauendo per collera chiamato vno così, cane; fù preso, e datogli l'elettione dell'vno ò dell'altro, e vedendo ch'era più risoluto alla morte, sotto speranza di conuincerlo, l'accostauano à poco à poco al fuoco, poi(accioche la pena lo facesse più presto rinegare la Fede ) lo gittarono dentro, e sentendo egli il caldo lo ritirarono ; talmente ch'il dolore vehemente e cotinouo, senza poter morire, lo fece vn poco variare, e defideraua di domandarne configlio alla fua cara Madre; la quale fu chiamata, credendo così, che per compassione materna, e per saluargli la vita, gli configliaria farfi Turco: mà venuta ch'ella fu, fece tutto il contrario; & ad imitatione di quella de i sette fratelli Machabei, lo riprese della sua timidità, e poca fermezza nella sua religione: il che gli fece pigliare nuoua constanza, e risolversi, in sua presenza alla morte 9.

Quafi il fimile già quattro anni passati auenne in Gierusalemme ad vna Signora Spagnuola, chiamata Donna Maria, la quale hauendo côtinouato con gran deuotione di vistrare i luoghi Santi, assati empo, & era conosciuta da tutti, & à poco à poco cominciandos à domessicare con certe domiciuole Turche, gl'insegnò la fede di Gie sù Christo, e crescendo il setuore, cominciò à farlo publicamente, e non ostante che le sù prohibita, & auertita che gli riuscirebbe male, non volse mai cessare, perilche sipigliata, e convin moro di legno in bocca, acciò non potesse parlare, brusciata viua, e ridotta quasi tutta incenere, nella piazza che sì à innairi la Chiesa del Santo Sopoloro, dalla banda del Mote Caluario, e per fargli, più dispiacere, la missero col dosso riuoltato incontra: nondi meno ella morì con gran constanza, & ancora adesso si mostra il luogo.

Perilche bilogna, com'è detto, guardarfi bene d'offendergli, ò dargli cagione di farui qualche vannie, perche sono così desiderosi 8x auidi di cauar danari, che la ... minima occasione balla à farui pagare gran somma, ò ro

uinare il Conuento.

Se sete di qualità, e chevogliate menar'vn seruitore, tenetelo come vostro compagno, senza faruene seruire altramente in publico; perche, benche non habbiano caufa alcuna, la cercaranno; come fecero quando c'era uamo, comandando il Sangiaco che venisse à lui il P. Guardiano, & apponendogli che haueua tenuto celato vn gran Duca ò Prencipe, che c'era venuto à spiare la Città, e voleua hauer da lui per pena 200. Zecchini d'orose con tutto ciò che si scusaua; non si liberò con man co di cento. E ci raccontauano i Padri, che qualche tempo innanzi erano stati auertiti da certi Turchi, che tutti non gli sono egualmente nemici, che alcuni di loro erano appoltati , per gittar di notte nel Giardino , ò inaltro luogo del Monasterio, vna testa d'vn Turco. ò Moro morto; accioche hauessero cagione, cercandola, e ritrouandola, d'accusargli d'hauerlo ammazzato.

Il medefimo fanno quando, e quanto poffono à tutti i Christiani,massimamente à i Cattolici, e principalmen se in Gierusalemme, perche iui sino à i putti piccioli gli,

sono nemici, più che in luogo nessuno.

Imperò bisogna, come hauemo altroue mentouato. contenersi, più quietamente e modestamente che sia possibile, e per fuggire confusione : date ciascuno à vno della vostra compagnia, all'entrare della barca, e poi prima che vi partite di casa in Gierusalemme, per andar'in alcun'luogo, alcuni danari per pagare le menute spese, eche vn solo, enontutti metta la mano alla borfa.

E se sete gran compagnia, non sarà impertinente d'eleggere e constituire trà voi vn capo, che sia vbidito, & habbia cura d'ogni cofa, il quale, fe la carica gli par troppo greue, potrà pigliare vno ò due aiutanti seco. ilche è in parte principale di tutto quello che vi posfo ammonire, e bastarà credo, acciò con questo auertimento vi guardiate d'altri inconuenienti che potrebbo no occorrere in questo viaggio, come d'vn di all'altro le cose si mutano, contra le quali, quando la patienza. ( della quale bifogna facciate buona prouifione) non basta per sopportarle, bisogna riparare con il danaro, il quale, come anco à i Guerrieri, è il neruo de'viandanti.

Pigliarete dunque con voi, partendoui da Venetia, ò Marsiglia (quanto al restante, e secondo il luogo, al qua le v'incaminarete) cento Zecchini della Zeccha di Vene tia, e più s'hauete il modo, e non manco; è ben vero, che alcuni lo fanno che non hanno tanto, mà patiscono assais e di quelli, come auezzi à i disagi e d'esser mal trattati, non parlo, perche se volete hauere alcuna commodità. spenderete poco manco de i detti cento zecchini. ò tanti scudi d'oro, e l'auanzo verrà à proposito, per qualche malattia, ò finistro caso che potrebbe auenire: E non mancate di pigliare lettere di cambio, e raccomandatio ni, delche di sopra hò fatto mentione, e mettete così. fortilmente, e secretamente i vostri danari, che non gli perdiate, e che manco i vostri compagni, se non fosse estrema necessità, sappiano doue sieno, ne quanto habe biate :

biate: Non prestate manco à nessuno, se non sapete bene chi fia, e che vi faranno refisacciò d'yn vostro ami-

co.non facciate vn nemico.

Quelli che vi vanno fenza danari, si mettono in risico di patire mille trauagli, e di dare delle pene, scommodità alli compagni, equel ch'è peggiore, se cascano nelle mani de Turchi, essere sforzati di rinegar la Fede 9.

Quanto alla spesa, che nel nostro tempo habbiamo fatta, è stata dopò tutte le prouisioni e vestimenti fatti, e pagatis come qui di fotto si vedrà.

Al padrone della Naue pagammo ogni mese, 6. duca

ti d'oro per la sua tauola....

Altri quattro per quella dello Scalco.

Per il nolo fimilmente quattro.

Quanto alle spese che si fan per terra; tanto di bocca, quanto altramente, ella è incerta.

Il medefimo per la barca é guida ò Trucimanno, an-

dando à Giaffa, eritornando.

A Ramma similmente si dà all'hospitaliero per le

fue fatiche, ogni volta tre Maidini .

Iui, ò auanti il partir da Giaffa, fi dà al Sottobassà vn zecchino, & alcuna buona cortesia, com'è detto sforzata, al Lemino, e fuoi Scriuani, Gente, e Guardiani.

Al capo de gl'Arabi va zecchino.

Per Caffare 25. maidioi in circa.

Per le caualcamre mezo zecchino

Per l'entrata di Gierufalemme, al Saniacho due zecchini .

E per quella del S. Sepolero noue zecchini.

Al R. P. Guardiano yn zecchino e mezo, per le cere che si consumano nelle processioni.

Poi per partite minute di quà e di là, intorno à me-

zo zecchino di moneta.

Al Conuento di Gierusale mme per le vostre spese, & elemofine, com'è stato detto altre volte, si dà secondo 11.16

VIAGGIO DI GIERVS.

la conscienza, il medesimo in Betleem, mà non delle spe se, perche il Guardiano di Gierusalemme ne prouede. Si dà ancora qualche cortesia à gl'Interpreti, e portie

zi di detti Conuenti .

Et al ritorno si paga quasi per tutto il medesimo, es più tosto più che manco, eccetto ne i detti Conuenti, e nell'entrate della Città fanta, e nella Chiefa del Santo Sepolcro.

Eccotiamoreuol fratello, quello che m'è paruto esserui necessario di sapere, e potrete ancora voi informarui più minutamente, con alcuni vostri amici, che ci sono anco stati, & hanno, come può effere, fatta miglior offeruatione, e posta più mente, ò vi

più cose che io, e che à noi non fono state rappresentate.



## DEL DEVOTISSIMO

## DI GIERVSALEMME

Libro Secondo.

FATTO PER IL SIG. GIOVANNI Zuallardo Caualiere del Santissimo Sepolcro, &c.

Nel quale è contenuto la descrittione de i Paess, Gols, Iso le, Città, Terre, e luoghs doue s passis, per i detto Sanussimo viago so i tucominicando dall'-Inclita Città di Venetia, s sin'a Giasffa, & il successo haunto in quello, vitle da sapersi.





ANNO della nostra Redentione 1586, alli 29. del Mese di Giugno, che si celebra la festa de San ti Apostoli Pietro e Paolo, facendo vela, ci partimmo dall'Inclita Città di Venetia, i mbarcati per Tripoli di Soria, in vna Naue mediocremente grossa, chiamata la

Torniella Augustina; della quale era padrone vn galanthuomo, chiamato Giacomo Augustino: L'Illustrissimo Signor Filippo di Merode, Barone di Frenz, &c. &c. io in sua compagnia, insteme con molt'altri, nominati nel Libro Primo, con intentione di sare (con l'ainto di

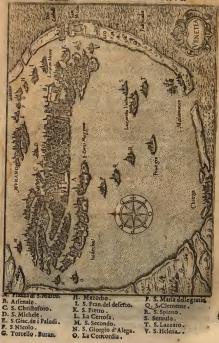

E. S. Giac.de i Paludi.
F. S. Nicolo.
G. Torcello. Buran.

R. S. Spirito .

S. Seruulo.
T. S. Lazzaro.
V. S. Helena.

Dio, & al fuo honore, & alla falute dell'anime nostre) il fantissimo viaggio di Gierusalemme: La qual Nauco vscita dal Porto di Malamocco, detto in Latino Meta- Malamosmaucum, già buona Città, e doue erano le Sedie Ducali, & Episcopali, che surono trasportate l'anno 1105. & al presente sono, l'vna in Venetia, e l'altra in Chiog- Chioggia . gia, per esser detta Città sommersa, e rouinata dal Mare, & inondatione della Brenta; entrò poi nel Golfo di venetia. Venetia, detto anco Adriatico, dall'antica Città Adria, già molto ricca, e famosa, mà rouinata da Hunni, Gotti, suab. lib-s e loro fimili; nella quale fi veggono ancora i vestigij, frà le foci del Fiume del Pò, qual Golfo (lassando tutte le dominationi ch'altre volte haueua ) si termina frà Venetia el'Isola di Corfù, dalla banda d'Albania, e dall'altra banda à Brindiss Otranto in Puglia, & hà di longhezza circa 700. miglia, di larghezza da 140. poco più o manco, rinchiuso da vna banda dalla riujera d'Italia. doue hà pochi Porti, e quafi nessun'altro ch'Ancona. Brindisi , & Otranto ; e dall'altra, da quella de l'Istria. Dalmatia, Schiauonia, e parte dell'Albania, altre volte detta Epiro; al contrario hauendone in abbondanza, & affai Scogli, & Isolette, e rupi; de' quali ne parlaremo fecondo gl'habbiamo paffati: E il detto Golfo è molto foggetto alla tempesta, e naufragij, per la vicinanza delle montagne, quali fanno i venti più furiosi . Del qual Golfo, hà il dominio la Signoria di Venetia, non potendoci paffare veruna naue, fenza fua licenza, qual gli fù dato da Papa Alessandro III.il quale essendo perseguitato dall'Imperatore Federico Barbaroffa; stette nascosto alcun tempo nel Monasterio della Carità in Vene tia, e finalmente riconosciuto, e salutato dalla detta Signoria, e da Sebastiano Zani, all'hora Prencipe, il quale pigliando l'impresa di difenderlo, mettendosi in Cam pagna con vna groffa armata, vinfe, e fece prigione Ottho figliuolo del detto Imperatore. Alla fua ritornata. il Papa se n'andò à riceuerlo, & à congratularsi con lui à i Castelli, & abbracciandolo per allegrezza, gli pose



vn'anello in dito, dicendo: Riceuete quest'Anello a Zani, e per la mia autorità, con questo pegno, vi rendo il Mare loggetto, voi, evostri successori, offeruareteogni

LIBRO SECONDO.

ogni anno, le cirimonie come se lo sposaste; il che fan no ancora con gran pompa il di dell'Ascensione del no stro Saluatore; accioche ciascuno sappia, ch'il dominio di quello, per ragione di guerra, fia deuoluto, es che come la moglie al marito, così quello vi sarà sottomesso.

Il Mercordì primo di Luglio, scoprimmo il monte Caldaro , di là dal Golfo di Trieste, il qual Golfo si co-Trieste. me anco quello di Carnero, è pericolosissimo da passare, l'vno pigliando il fuo nome dalla Città di Trieste, ò Tri gestum, distante dalla famosa e de solata Aquileia circa ventidue miglia, e per il quale si getta il siume Timauo, con noue bocche nel detto seno ò Golfo Adriatico: Cominciando là, l'Istria, Prouincia appartenente alla detta Signoria; della quale la Città Metropolitana è capo d' Capo d'I-Istria, così chiamata per essere situata nell'entrata della sina. Prouincia, in vn'Isoletta discosto da terra ferma, quasi tre tratti di balestra; prima fondata da i Colchi, perseguitădo gl'Argonauti, e da loro chiamata Egida; dipoi ampliata, e restaurata da gl'Istriani, per loro sicurtà contra gli Schiauoni , & all'honore di Giustino , figliuolo di Giustiniano Imperatore, chiamata Giustinopoli, & hà vn Castello antico, attorniato dal Mare, detto Ca-

stel Lione 9. Il Mercordì alli 3. del detto, ci trouammo di là dal Golfo di Trielte, rimpetto all'antica Città di Parenzo, Parenzo, lontana 100, miglia da Venetia; poi di Rouigo, doue Rouigo, il territorio, e l'Isoletta de Brioni, produce quelle belle pietre tanto stimate in Italia, e chiamate Istriane; delle quali fi fabricano i Palazzi, & altri edificij d'Importanza, in Venetia: Indi scoprimmo circa 30. miglia più auenti, mà di lontano, al lato d'vn Monte, l'antica Città di Pola, doue è vn Porto, e Promontorio di dett'Istria, Pola Città. doue diceuano gl'antichi effere i confini d'Italia; la qua- Fli. lib.3.c. le primieramente fù fondata da'detti Colchi , flracchi strab.lib.t. di perseguitare gl'Argonauti, i quali con Giasone lor & 5. Pomp. capo, menanano via Medea, figlinola di Oetes Re de' Mela, lib. Colchi,

## VIAGGIO DI GIERVS.

Colchi, e da loro chiamata Aftiros, e Pola, che vuoldire, Terra d'effuli ò banditi. Plinio narra, ch'al fuo tépo fi chiamaua Giulia pietas, & era Colonia de'Romania vi sitrouano ancora i vestigij d'vn Castello antico, che gl'habitanti e volgari chiamano Castello ò Palazzo d'-Orlando, doue ci è vna gran cisterna, che riceue e conferua l'acqua piouana, insieme, come dicono alcuni, co qualche vena ò corfo d'acqua viua, fuor della terra: E an co il refiduo d'vn' Amfiteatro, & vn'arco Trionfale , più sepolture, & altre antichità di marmo, porfido, serpentino, quali si crede che sieno stati fatti al tépo dell'-Imperatore Diocletiano, natiuo di Salona di Dalmatia, poco discosto di là . Ella è stata rouinata, insieme con l'altre circonuicine, da Attila; poi restaurata e di nuono faccheggiata & abbrusciata, da Andrea Tiepoli Doge di Venetia. C'èvna Chiesa assai grande offitiata, egouernata da vn Vescouo Cattolico; l'aere vi è mal sano ecattiuo, che causa, che sia poco habituata: il che si presume procedere da vn Lago, che non hà corso per vscire, e rinouare l'acqua ; altramente è in bello e gra-Pli.l.3.c.19. tiofo fito. Da Pola à Ancona, c'è vn paffaggio di 120. miglia.

Golfo di Carnero.

Vedemmo ancora il Golfo di Carnero, da gl'antichi detto Phaneticum, da i popoli Faneti, che haueuano la loro origine dalla Liburnia, come quelli che adesso si chiamano Scocchi, inclinati à rubbare, & affaffinare e corseggiare Mercanti passagieri: E massimamente Turchi & Hebrei, & habitano intorno à certi luoghi, che sono dell'Arciduca d'Austria. Questo Golfo per effere furioso e pericoloso à passare, i Marinari temeno assai, e comincia dal fiume d'Arfe, e termina al ponto di Com pare, diftendendofi circa 60. miglia di larghezza. Effendo noi passati la Schiauonia, ci furono mostrate anco à man manca, l'Isole e Scogli di Vega, Arbe, Pago, Cherfo, & Osfera, le due vltime chiamate da gl'Antichi, Crepfa, & Apforos: similmente Absyrtide, per memoria.

d'Absyrides, fratello della detta Medea, che iui intorno cap.6.

LIBRO SECONDO.

da lei crudelmente fù tagliato in pezzi, fuggendo co'l Strab.lib.2 suo amico Giasone, la furia del suo padre, che la per-

seguitaua.

Nell'Isoletta d'Ossega, che gira intorno à 15. miglia. vi è il Castello e Monte d'Ossera, distante da quelli d'. Ossera. Ancona e Pesaro, con poca differenza, circa 70. miglia, elà il Golfo di Venetia vi è più stretto. Giouedì, Vener di, e Sabbato, le passauamo tutte, e scoprimmo gl'altri Monti di Morlacca, di rimpetto alla Città di Zara, che è zara Città la Iadara, Colonia de'Romani, di Tolomeo, doue si veg gono le Reliquie del Profeta Ioel, & il corpo di S. Simeo ne il giusto, mentouato nell'Euangelio : dopò la quale, ci è Sebenico, tutte buone Terre e Città, appartenenti alla detta Signoria. Poi vedemmo lo Scoglio detto Po- Pomo. ma, mostrandosi di lontano come vna Piramide, doue solamente vi è vna Cappanna per ritirarsi al Mese di Set tembre, quelli che vanno à pigliare i Falconi, ch'iui fre quentano, e fanno i loro nidi. Questo Scoglio è, come dire, nel mezo del Golfo, distante quasi egualmente dalle riuiere d'Italia, e di Dalmatia, circa 50.0 60. miglia.

Vi sono ancora Petronisso, e S. Andrea, che seguita- Petronisso. no, mà quella di S. Andrea è habitata folamente, per S. Andrea. non effere altro ch'yna rupe in mare, da quattro Caloi ri, ò heremiti Greci: e li intorno fanno spesso ricapito i Corfari, Turchi. Poi c'èil Buso, edipoi Lissa, da Buso. gl'antichi detta Issa; e Liesena, Isola e Città chiamata Strab.lib.a dal detto Tolomeo, Faria, ò Paria, doue nacque Deme- Liciena. trio: Auicinandosi più verso Terra ferma, vi è la Città Paria. di Tragurio, al presente detta Trau; famosa per la buo- Trau Cinà na pescaria delle sardelle, che vi è in quel contorno.

Cinque miglia discosto, vi è Corsola, altre volte chia Corsola. mata Curcura Melana, ò Corficanera: Poi Melignia, da i moderni chiamata Meleda, ò Meligina, l'Augusta, & infinite altre Isolette . Di là, lassando la cotta della Grecia, e Ragusa (ch'è l'antica Epidauro, e da Turchi Do Ragusa. bronica chiamata ) Città libera, e molto mercantile, traf Citta.

ficantes

ficante per tutto il Mare Mediterraneo, e doue fi trouano delle Naui più groffe, & in più numero, che in nessun'altro luogo di quelle bande, c'indrizzammo verso quella d'Italia. Domenica alli 6. di Luglio, ci ven ne di nuovo à visitare il vento Sirocco, e tanto gagliar do, ch'il Padrone si risolse di gettar l'Ancore alla vista. dell'Isole di Tremiti, altre volte dette Diomedee, da. Diomede figliuolo di Tideo e Deifile Re, e Regina d'Eto lia, Provincia d'Acaia, adesso chiamata Romania, che per fortuna c'arriuò, e si fermò con i compagni, alcuni de quali s'annegarono, esecondo le fittioni de i Greci, furono mutati in vccelli affai grandi, che dicono effere quelli che sono iui intorno, di colore fusco, hauendo vn poco di bianco fotto la panza, e non volano fe non la notte, gettando gridi come di voce humana, e non fi trouano altroue. Il detto Diomede fece quest'Isola. famosa, e per la sua residenza, e sepoltura (della quale & ancora di quella della fua moglie, e figliuolo) fi vede alcun vestigio, fuora della porta del Forte, cauate in vna rupe, e si dice ch'in quella del figliuolo, è stato trouato altre volte vn grantesoro, & iui appresso dapoi 18.anni in quà, vn corpo d'vn huomo, di smisurata altez za, hauendo ancora la spada posta di lungo alla sua gaba, con i fornimenti d'argento dalla cintura integri, mà il restante corrotto.



Teutria; & in quella è il Monasterio e Chiesa della Madonna di Tremiti, doue è gran concorfo di Popolo, per i gran miracoli che ci fa la Vergine Madre d'Iddio; Il qual Monasterio è competentemente dotato, & habitato da'Canonici Regolari di San Pietro d'Ara; che hanno le lor entrate e possessioni principalmente in Abruzzo, Prouincia del Regno di Napoli, e non è discosto più di 25.0 30. miglia, da terra ferma. Il detto Monasterio è fatto in forma di fortezza, & i muri posti sopra la rupe tagliata: e ci tengono alcuni huomini, e foldati, che ci fanno la guardia, per refiftere, e difenderfi dall'incurfo de'ladri, corfari, & infedeli: Soleuano ancora haue re in Abruzzo, la più stimata, bella, e miglior razza di Caualli che vi fosse, sopra le altre sudette Isolette, pascono loro bestiami, & hanno vn Porto picciolo, doue pos sono arrivare vascelli mediocri, come quelli di Barletta, Castello nella Puglia, che fù fondato da i Camissani, poi ristaurato, & ampliato dall'Imperator Federico II. l'anno 1242. Certi de' nostri , cioè della compagnia che haucuamo nella Naue, si fecero menare là insieme co'l

Reucrendissimo e dignissimo Prelato Monsignor Vescouo della Cefalonia, e del Zante; doue furono riceuuti honoreiolmente dal Superiore suo parente, e ne riportorono qualche rinfrescamento. Di là si conta sino à Venetia 450, miglia, e per trauerfo à Liesena cen-

Citta.

lo, ouero

to e trenta. Quini si scuopre à dirimpetto il Monte Gargano assai alto, e lungo 40. miglia, il quale comprende certe Cit Gargano. tà e Castelli, e boschetti producendo più sorte di buone herbe medicinali: Si chiamaua anticamente Gargano, & era compreso nella Iapigia, mà dopò che S. Michele Archangelo quiui apparfe, è stato sempre chiamato monte Sant'Angelo; il che fù nell'anno 586. al tempo di Papa Gelafio, e dell'Imperatore Zenone, o fecondo alcuni nell'anno 897. l'anno quarto del Pontificato di Papa Stefano V. & iui e la Chiefa, e grotta, accompaghata d'una Terricingla in cima del Monte, verfola Puglia, la 2 TATION S quale

LIBRO SECONDO.

quale è separata dall'Abruzzo: Diomede pensò tagliarlo, ccircondarlo dal Mare, per farne vn'Ifola: Per quello, per essere l'acque propirie; l'Italia è stata assatatadue volte da i Saracini, al tempo antico, & anco di lun go à quello, medessimamente dalla banda del Mare da. Ancona, sino à Napoli, sono d'un mezo miglio à l'altro Torri, per la guardia dell'accossamento de' nemici; doue, quando veggono venire di lontano qualche Galera, Naue, ò altro Vascello, sanno segni, s'egli è di notte, con suoco, e di giorno con sumo, per auertenza.

Tolomeo vuole, che dal detro Monte Gargano ; ò da Mare Io-Pefaro ; il detro Golfo fi chiami Ionio, dal nome d'van nio-Donna impudica così chiamata ; la quale Hercole vecife, e gittolla nel Mare: Altri dicono che folamente così fi chiama da Brindifi, ò d'Otranto; mà per adeffo il no me dell'Adriatico, ouero di Venetia, è più commune\_5; Strab. lib. benche alle volte fi piglia il Mare Ionio, da i Monti Ci-7.

meri à baffo.

Lunchà i fette di Luglio, la mattina, dopò hauer falutata la Vergine Madre, all'vlanza de i Marinari, contre tiri d'artiglieria, fi leuata l'Ancora e difte le vele,
mà il vento Aufrale, non ci fece altro che far girare,
voltare e sbalzare; talmente ch'alcuni di noi, e medefimamente de Marinari s'amalarono; quel giorno, ne,
manco il feguente, potemmo abbandonare il detto mon
te Sant'Angelo, e vedemmo la Città di Beltia, così chia neftia Citmata in luogo di Veste ò vestice, dal Tempio di Vesta,
the c'era anticamente; la qual Città è stata rouinata, e to
talmente abbrusciata da i Turchi. Al tempo del Concilio di Trento, Vgo Boncompagno (dopò chiamato Papa Gregorio Decimoterzo) ne si Vescouo, e non frutta
al sino Pastore, più di ducento s'eud i Janno.

Quiui non troppo lontana, vi è l'Ilola di Pianta,anti-Pianta. cameute detta Planafia 3 doue fecondo alcuni fil confinato Agrippa, nipote d'Augusto Imperatore, che fece il Panteon (già Tempio di tutti gl'Iddij de'Gentili,dapoi

confecra-

consecrato, e come al presente chiamato S. Maria Roton

da, di fabrica tanto stupenda) in Roma.

Il detto giorno in su'l far la notte, si leuò vnyeto di Po nente, veramente, come ben c'accorgeuamo, affai gagliar do, mà vn poco variabile, il quale c'aiutò à venire, trà Brindisie Durazzo: Poco oltra la quale, ci è ancora Alessio: doue fù sepellito il valoroso Alessandro Scader bech, che per le sue prodezze meritò essere chiamato. Re de gl'Albanefi. Il detto Durazzo è l'antico Epidanno nella Macedonia, chiamato da'Romani dopò Dyrrachium, confinando co'l Epiro, e fù fondata al tempo di Moise 1550. anni innanzi l'Incarnatione del Nostro Redentore, oue i Romani haueuano vna Colonia, & è celebre per la fame che Cefare vi pati, combattendo con tra Pompeo. Et adeflo è occupata da'Turchi.

Et è Brindisi ancora antichissima Città, che altrevol-Brindifi. te fù chiamata Brundusium, e fù Metropoli di Calabria, hauendo vn grande e ben ficuro Porto; doue i Romani s'imbarcauano ordinariamente per passare in Grecia. Pompco il grande, esicndoni assediato da Giulio Cesare, scappò, e fu la guerra, ch'era frà loro, transportata

in Teflaglia.

Quasi dirimpetto ci è lo scoglio di Sasseno, situato nella bocca del Golfo della Valona, posseduta similmen te da'Turchi, i quali al tempo di Solimano, l'anno 1537. vi messero insieme vna grossa armata, e pasiarono in Ita-

La Valona lia: Detta Valona è circondata d'alte montagne,nelle: quali si troua la pece minerale; & iui comedice Appiano Alessandrino, finutriua, e s'insegnaua alla giouentu Romana l'arte militare, & v'era Ottauiano Au-1 gusto, quando il suo zio Giulio Cesare morì in Roma.

> Poi seguitano le dette Montagne Acroceraunie o Ce raunie in Epiro, da i moderni nominati le Cimere,80 il paese dell'Epiro, Albania, habitato da quelli che si chiamano Albanesi Christiani, i quali altre volte scacciati dalli Sciti dall'Asia, ci vennero ad habitare, & hora non vogliono effer fottoposti, ò soggetti à nes-

funo:

Saffono.

Plin. lib.4. cap. I. Le Cimere

funo ; anzi si gouernano da loro stessi; si come fanno an . onnicat co alcuni delle Montagne di Maino, falendo fu'l Mare , Capo Maio à Capo Mallia, ò Promontorium Malleum, nella Morea: ch'è parte dell'antica Macedonia, e si-sono conseruati contra le forze Turchesche(che spesso gli hanno infe stati, e cercato di soggiogargli ) la lor Nobiltà e libertà antica, evanno à seruire a'Prencipi Christiani per il soldo, di Caualleggieri: La causa ch'il Turco non può impatronirfene, procede dall'asperità delle Montagne che fanno che lor luoghi siano inaccessibili. Gl'Italiani gli chiamano Stradiotti, e noi indifferentemente. Albanesi, ò Greci.

Casin .

La detta Isola ò Scoglio de Sassene, è discosto da Otranto, la quale è l'Idronto de gl'Antichi, 60. ò 70. mi- Città. glia, e come dice Plinio di 50. folamente, e perche iui è il più stretto del Mare, Pirro Re de gl'Epiroti, e dipoi Marco Varrone Capitano di Pompeo, vi volfero fare vn ponte di Naui per paffare ; e congiongere la Grecia con l'Italia, ma non vennero mai all'effetto.

Mercordi alli 9. morì nella Naue vn Venetiano, il qua le due ò tre hore dopò, fù messo in vna cassa di legno có

faffi, e gittato nel Mare . . .

Giouedi su'l mezo giorno, il vento ci su alquanto fauoreuole, e passammo detto Sasseno, e c'accostammo alla Puglia, e verso Capo di S. Maria, anticamente detto Promontorium lapigium, & Salentinum : e doue stà-la Chiefa della Madonna, fù già il ricco Tempio di Venere: Iui arriuò Enea quando gionse in Italia; e da quel tépo fû chiamato Porto Venere, mà adesso, come habbiamo detto, Capo di Santa Maria, lontano d'Otranto . circa 15.0 20. miglia.

Et auicinandofi all'Isola di Corfù, ch'è di Venetiani passammo vicino al Fano, e le Merlere, che sono Scogli Il Fano, e stuati frà la Cimera, e Corfù, ben fruttifere, mà dif, le Metlere habitate , per causa de'Corfali: Similmente il Porto Pas Porto Pas normo, che si dice essere l'antico Orico; doue arriuò pri normo, ma Giulio Cefare con le sue legioni, guerreggiando co

il gran

VIAGGIO DI GIERVS.

Butintro.

il gran Pompeo. Verso Leuante vi è Butintro in terra ferma, mentouato da Virgilio, doue al tempo antico fu vna gran Città, al presente ridotta in vna Terriciuola pic ciola, non hauendo conferuaro altro ch'il nome, e le peschiere, possedute hoggidì dalla Signoria di Venetia, mà non la vedemmo; e dicono che di là non è discosto il Ca po Serpo di Corfu, più che due miglia in circa... Detto Corfu è vn'Ifola, compresa similmente nell'E-

Confu ,

82P.12,

piro, & vi si parla Greco corrotto, si come si sa per tutta l'antica Grecia, mà da vna Prouincia all'altra, ci è qualche poco di differenza in certi vocaboli : La fortez Plin. lib.4. za fu prima fabricata da vn Sififo ladro, figliuolo d'Eolo, e detta Corcira: Poi essendo diuentata gran Città, si chia maua Efira, e dapoi Corfu: Homero gli dà anco il nome di Feacia, e Scheria, e Calimaco di Drepano: Ella hà di circuito in circa ottanta miglia, e due Fortezze inefpugnabili, fopra due cime di rupi, e come chiani della Christianità, con gran sollecitudine guardate.

Era anticamente quell'Isola molto potente in Mare, & 2 vn tempo per affistenza de' Greci, contra' Persiani armò 300, Galere; Furono anco con l'armata di Quinto Fuluio Flacco, per guardare le coste della Calabria. e pigliarono gl'Ambasciatori de'Cartaginesi , andando per far lega col Re Filippo di Macedonia: Alcinoo, e la fua figliuola Naufica, ci teneuano la Sedia, e vi raccolsero Vlisse, ritornando dalla guerra di Troia, i quali ci ha ueuano quel giardino tanto celebre, e nominato tante volte da Poeti: Ella si rese alla Signoria di Venetia l'anno 1382. Vi ci cresce in abbondaza l'oglio, melaranci, cedri, e fimili frutti. & è folamente discosto fessanta miglia dal Capo di Santa Maria d'Otranto.

Da Otranto, si piglia sotto la Fortezza, il gran cami no che va d'Italia, alla volta di Constantinopoli, e si passa di là, per il detto Epiro, e per la Tessaglia, doue è Larissa, & il fiume Peneospoi da Macedonia à Salonice, & entran om - do nella Tracia, si va di lì al detto Constantinopoli. Secondo il conto ordinario: Corfiì è discosto da Venetia

fette-

Settecento miglia . . . . . . . . . . . . .

Dieci miglia di la ; ci è l'Ifola di Pacsu, altre volte Pacia. detta Ericula ; la quale alcuni dicono effere stata gionta con Corfu, ma dopò separata per le fortune e tempestedel Mare.

A canto di questa ci è l'Isola di Santa Maura, anticame Plin, lib te Leucon, ò Leucadia, e Nerito chiamata, girando 60 . cap. 1. miglia in circa: doue Enea Troiano offeri ad Apollo l'ar-

me del suo carissimo Acate.

Vi è anco qui appresso quella di Compare, altre vol- di caca. rederra Itaca, doue nacque Vlisse valente, & astuto Capitano Greco; al suo tempo Signore dell'Isole del Zan- Strab. lib, te, e Cefalonia; il quale haueua la sua residenza ordina- 10. ria in Samo.

Che, si come ancora Dulice, e Nerito, tutte Città della detta Cefalonia, benche deserte e pouere; ancoraritiene il suo antico nome, celebrato da' Poeti Home-

ro, Virgilio, & altri .

La detta Cefalonia, parimente è Isola, hora appartenente alla Signoria di Venetia, che può hauere di circuito cento miglia, e si chiamaua anticamente Melena, ò Plin.lib. esp. 12. Dulicio, dalla Città di Dulice .

Abbonda di vini, & vua passa, e carne, e lana, & è molto montagnofa, e lì appresso vi è l'Isoletta d'Iza- Izan Isole. ra ò Thiara, che depende similmente da quella, come

la detta Compare.

Dalla banda della Grecia à 40,e 60, miglia del Zan te, si veggono l'Isolette, ò Scogli, già detti Echinade, da i moderni Cufolari o Curfolari, appresso della quale Cunotari hebbero i Christiani in vna guerra Nauale la gloriosis- di Echinafima e memorabile vittoria, contra l'armata Turchesca, Strab.li.10. l'Anno 1571. ful Golfo di Lepanto, ch'è à man dritta, Golfo di Le altramente detto di Corinto, secondo gl'Antichi, e presso la bocca del Fiume Acheloo, del quale Hercole indrizzò il corso, per ostar'al danno che faceua al territorio cir conuicino. Vna simile vittoria v'hebbe presso Prenesa, Ottauiano Augusto, contra Marcantonio, e Cleopatra

appresso

VIAGGIO DI GIERVS:

appresso Nicopoli, hoggi Pernesa. In questo Golso, su ancora inserrato dall'Armata del Papa, e dell'Imperatore Carlo Quinto, e di Venetiani, Barbarossa Turco, Panno 1538.



LIBRO SECONDO!

Il Venerdi mattina, scoprimmo vna parte della Penina Pin Laca fola, chiamata hoggidì la Morea, ch'è l'antico Peloponesio, cu'il mezo giorno arriuammo nell'Isola del Zantes, affai bella e di buon aere, lontana dal detto Corsi dugento miglia, e da Venetia nouecento, gl'habitanti sono Greci, & osferuano la Religione Greca - Il Forte ò Castello è in forma d'uya Città picciola, sopra vna Montagna affai alta, situata quasi nel mezo dell'Isola, che hà di

circuito quasi ottanta, ò nouanta passi.

Quiui fanno refidenza il Gouernatore, che fi chiama. Prouifore, & il Cancelliero, Gentilhuomini Venetiani, & altri offitiali mandatici; i quali (come anco in tutti gl'altri luoghi dellor dominio) fi rinouano di due, indue anni, dalla detta Signoria: Cèfimilmente il Veduo Cattolico, il quale viha la fua Chiefa Catedrale. Domo, mà non di tal fitruttura ò magnificenza, come è quello di Milano: I Frait Connentuali di San Franceico, vi hanno anco vn picciolo Conuento; enel meto della piazza ci è vna bella Cifterna, fatta da pochi dili nua.

Al piede di quella Montagna, apprefío la Marina, esporto di Santo Nicolò, perche ce ne fono ancora degl'altri, ci è il Borgo, che fi fende in longhezza circa, due miglia, e fi slarga mezo miglio, verfo il Montes. Si fà fitma che vi fieno da 4000. fuochi, fin ad alto in. detto Borgo, e le cafe tutte fono baffe d'vna fiantia, e la maggior parte fenza camini, per cagione de Terremo ri grandiffimi; che fpeffo ci accadono, rouinando gli edificij e quando carriuran alcuni forafficiri, gli damito in affitto certe camerette vote, e mal fatte, & alles volte della paglia; per dormire di fopra, con lenzuoli mal lanati.

I Frati Zoccolanti di S. Francesco, ci hanno anco vn. Monasteriotto, chiamato l'Annuntiata, doue i Cattolici frequentano, e ci sepelliscono i morti loto, medesimamente i passaggieri: & iui sii sepolto il samossismo Doctore & Anatomista Andrea Velalio: 11 quale ci morì ve-

F 3 nendo

nendo da Terra fanta, & jui haueua vn bell'Epitafio, mà già è fiato tolto da Turchi nell'vltime guerre, quan do fpogliarono & abbrufciarono tutte l'Itole, l'anno 1571. di che fene veggono ancora ampij veftigij: Si dice, che fondandofi le muraglie del detto Monafterio, vi furono trouate due vrne di vetro in vna fepoltura, nell'vna delle quali erano le ceneri di M. T. Cicerone, e nell'altra dell'acqua, che filtimaua effer le lagrime de fuoi amici, iui fparfe per la fua fuenturata morte. E foprazil coperchio della fepoltura, fatta d'una pietra quadrata, era feolpito, M. Tul. Cicero Laue, & tu Leptia Antonia, e fotto l'vran delle ceneri erano nel vetro feritto. Aue.Mar. Tul. talmente che fi crede iui effer fato porta-

to il corpo di Cicerone.

Tutte l'altre Chiese sono officiate da Preti Greci . & il Vescouo loro sà il suo officio in quella di S. Nicolo, ap presso la piazza in cima d'vna Montagna, che da vna ban da rinchiude detto Porto fu'l Mare : Vi è vn piccolo Mo nasterio de Caloieri, così si chiamano i Frati Greci, & hanno yna Cappelletta dedicata alla Verg. Maria, chiamata la Madonna del Scopò, ò da Piscopo molto deuo. ta, & inuocata da'Marinari; e si dice, che sa molti miracoli. Tutte le dette Chiese sono piene d'imagini de Santi, e Sante dipinte, egli portano gran veneratione. Auenne vn giorno prima che c'arriuastimo, che quattro Matelotti Inglesi, trouandosi in vna di quelle che staua alquanto separata, vennero in tal disordine di tagliar à pezzi, vn quadro della Vergine Maria; onde il Popolo molto fi fcandalizò, e furono i malfattori feriti, prefi, & in pericolo della vita, i quali vi restarono ancora dopò la partenza de'lor compagni, enostra.

Plin-l. 3.c. Detta Isola fi altre volte chiamata Zacinto, dal fi-19. gliuolo di Dardano, che njera Signore, & Iria, & anco Strablib.5. Gierusalemme, fi come appare nell'allusione dell'histo-

ria di Roberto Guiscardo, Duca di Puglia.

La Signoria di Venetia, ne paga di questa, e della Cefalonia, ogn'anno certo numero di Falconi, al Gran Tur

co per

co per tributo, & vi tengono 30.0 40. Caualleggieri Stra

diotti, per guardia.

I Porti ci sono assai buoni, per le Naui che ordinariamente vi fanno scala, andando e tornando verso Leuante. Constantinopoli, Alessandria, e Siria; mà non per le Galere. Il commercio vi è ragioneuole, de vini, vua passa, oliui, melaranci, citroni, e simili mercantie, che quelli di Danimarca, Fiandra, Inghilterra, Francia, & Italia, ci vanno à comprare. C'è vna bella Valle, e ferti le trà le Montagne, & hà verso il Settentrione molte buo ne Fontane, d'acqua dolce . Ci menano dall'Africa gran numero de Neri, ò de'Mori maschi, e femine ; che fi vendono per Schiaui, e la più parte per i Turchi, e Leuantini, e gli danno per quaranta, cinquanta, ò sessanta zecchini l'vno, secondo che sono buoni per potersene ser uire. Contano l'hore altramente ch' in Italia, benche sia quasi il medesimo vso, mà le vanno mutando secondo la longhezza del giorno, e della notte; cioè, quando si leua il Sole cominciano, vna, due, tre, &c. & il medemo quando tramonta.

Il Popolo di quell'Isola, al tépo passato, fondò la Cit tà di Sagoto in Ispagna, la quale fù rouinata da Anibale.

Noi ci fermamo dal detto Venerdì, sino à Martedì, che fù il 15. di Luglio, verso le dieci hore, secondo il detto conto: ch'erano due hore innanzi il tramontar del Sole . Il nostro Patrone (contra l'vso de'Marinari , che non si parteno volentieri il Martedi ) fecevela, e passammo alla vista di Tornese, doue quelli del Zante predetti Tomese. hanno quasi tutte le loro vettouaglie, come di grani, carne, ch'è vna Fortezza nella Morea, poffeduta da Turchi: E solamente discosto di là 18. miglia. Così col Mae. stro in poppa tirammo, costeggiando detta Morea verso Candia: & hauendo caminato quafi 40. miglia, vedemmo due Scogli, chiamati Striuali, & anticamente Ploti, Sminali los e Strofade: doue si tengono solamente alcuni Caloieri gli. Greci, che viuono dell'elemofina, che vanno à cercare nell'Isole circonuicine, & hanno vna picciola Torre, do

VIAGGIO DI GIERVS. ue si ritirano sospettando della venuta de'Turchi. Que sti sono i due scogli; sino doue i Poeti cantano, che 2 etes e Calais, figliuoli di Borea & Oritia, compagnoni alati di Giasone, hanno scacciate l'Arpie, che molestanano il Re Fineo di Tracia, ò d'Arcadia . Vn Greco ci difse, che c'erano bonissime fontane, le quali dicono hane re la fua origine nella Morea, e corrono fotto il Mare, per certe vene fin là, affermando efferci ftate trouate foglie d'Arboti, che crescono intorno d'vn lago piccolo, e de i quali non ne fono alcuni in detti Scogli, d'Isolette . La detta Morea è Peninsula, anticamente detta Peloponesso, situata fra'l Mare Ionio e l'Egeo, ouero nell'Ar cipelago, quasi tutta circondata da Golfi, ò seni di Mare, e solamente vi èvn Istmo largo di cinque ò sei mi-Plin.1.4.c.4 glia, che la fà congiongere à l'Achaia, terra ferma di Grecia: Il quale vanamente hanno tentato di tagliare pri ma il Rè Demetrio, poi Giulio Cefare, Caligula, e Nerone Imperatori , & al tempo di Traiano , Herode Ateniese, l'yno de' detti Golfi, hauendo la sua longherra per Greco Leuante, da cento miglia, e la fua larghe772 Golfo di da trenta, è chiamato Golfo di Patras. Da vna delle Patras, oue Città dalla Morea così detta, oue fù martirizato S. Anto di Lepa- drea Apostolo: Altre volte prese anco il nome della Cit tà di Lepanto in Achaia, tutte due situate nelle foci di quello Golfo, mà prima fu chiamato Corintiaco, come ancora detto Istmo, da Corinto già Città tanto Illustre, famosa e ricca, posta doue è l'Acoranto d'hoggidì, nella quale era vn Tempio di Venere, guardato da più di mil-

Mores.

le meretrici, che per denari ancora seruiuano a'forastieri: Onde venne il Prouerbio, che diceua. Non omnibus licet adire Corinthum . Detta Città fù fondata dal Man co, ristorata da Corinto figliuolo d'Oreste, e Corinto nominata, il Popolo della quale fù ridotto alla Fede Christiana da S. Paolo, & à questo scrisse alcune Epistole. Da l'altra banda verso l'Arcipelago, ò di Leuante; èla Città di Napoli di Romania, poi Maluesia, & appres

fo d'effa, Capo Malleo, nominato di fopra: Dall'altra s

banda

## LIBRO SECONDO.

banda verío Oitro, hà Coron, e Modon, & incontra l'Ifo la del Zante, il Caflel Tornese. Detta Peninsula si diuideua in otto Prouincie, si come di Corinto, Sicronia, l'Achaia, Elide, la Messoula la Laconia, Argo, & Arcadia & viè il Monte Olimpo tanto celebre, che diede nome à i giuochi Olimpici, & à i numeri de gl'anni Olimpiadi.



VIAGGIO DI GIERVS.

Mercordì à dì 16. scoprimmo à man manca l'Isola di Cerigo, altre volte detta Citera, Scotera, e Porfiris Thi.l.3.C.19. dalle pietre di Porfido che vi fi trouano, doue secondo i Poeti arriuò prima Venere; e perciò ella fu chiamata Citerea, & è lontana dalla Terra di Maluefia nella Morea cinque miglia, alcuni diceuano, che si ci vedeuano mol te rouine, e frà l'altre del Castello Citera, nel quale era il Tempio di Venere, doue che Paride rapi Helena;il che fù cagione della destruttione di Troia. Quindici mi-Cicerico. glia di là si troua Cicerico, detto da Plinio Egila, ambedua fono de'Venetiani, come anco Candia 25. miglia più auanti, che verso la notte cominciamo à scuoprire, & apprello di quelle finisce il Mare Ionio, e comin

cia l'Arcipelago . o Creta Venerdi alli 18. circa hora di pranzo, ci passammo di lungo, non vedendo altro che le Montagne che con-

finano gol Mare ..

Questa Candia è l'antica Creta, della quale San Paolo ne fà mentione, chiamandogli Cretenfi bugiardi, &c. & anco gl'Atti de gl' Apostoli parlano d'uno de i Porti, chiamato ancora Salmone, e da gl'Antichi Sa-

mona .

Tit.1.

Alt. 27.

Cerigo .

Il corpo di fanto Tito Discepolo, & ini constituito Vescouo dal detto S. Paolo, ci si riposa : gl'habitanti vi uono la più parte, secondo la religione, e rito de'Greci, e la derra Isola può hauere-460, miglia di circuito, e come dice Plinio 270. di longhezza; mà i moderni dico no che solamente è longa miglia 215. e larga 45. Ella. è discosto, secondo la descrittione del Sig. Tommaso Por cacci, dal Capo d'Otranto, per la quarta di Maestro Ponente 500 . miglia : d'Alessandria per Sirocco 450. di Gioppe ò Giaffa, per la quarta di Leuante, verso Sirocco 660. e dell'Africa per Austro 250. Tutti gl'Autori ch'an ticamente ne scriuono, dicono ch'ella hà hattuto cento Città: mà al tempo d'adesso non ce ne sono se non quat ero, cioè Sittia, Candia, Metropolitana del Regno, situa ta appresso il Monte famoso Ida, & è discosto dodici mi-

glia



glia dalla grotta di Minosso, Rethimo, e Canea; vi ci nafee quel buon vino chiamato Maluassa, oliue, melaranci, cedri,

cedri , & altri fimili frutti in abbondanza .

Del Laberinto tanto famolo, fi veggono ancora alcuni veftigij, e pare che non fia flata altra cofa, ch' vna lapidicina, ò carriera, oue fi fono leuatti faffi per fabricare la Città di Gorinna ò Cortina: Metello la refe fog getta a Romani, e perciò egli hà hauuto cognome Cretico. Poi venne in poter dell'Imperatore di Conflantinopoli, e tenendo quiui l'Imperio Baldouino Contedi Fiandra & d'Hannonia, la dette poi à Bonifacio Mar chefe di Monferrato, il quale la vendette à i Venetiani, l'anno 1194.

Di là era naturale il Cosmograso Strabone, cheviue ua al tempo di Cesare Augusto, e per il passa ne sono stati Rè, Saturno, Gioue, Minosso, il quale regnaua al tempo d'Ottoniel Giudice d'Israel, Rodomonte, & altri c'hanno dato al Mondo gran cagione d'errore; & a'

Poeti, e fabulosi materia di scriuere.

Golfo di Sattalia .

Sabbato a' 19. entrammonel Golfo di Sattalia, alttamente detto Attalico, ò Panfilico, che dura 300. mi
glia, e comincia al Mare di Rodo: Il quale è modot terribile & impetuofo,e fipauentofo a'Nauiganti, per l'incorfo del Mare d'Elefponto, da' moderni detto Arcipelago, che fi mifchia & entra nel Mediterranco: il qual
Golfo paffammo con poco vento, e gran sbalzamento
la Domenica alli 20. del Mefe. Soleua detto Golfo effere molto più pericolofo, e furiofo, maffimamente,
nell'Inuerno; mà ritornando S.Helena da Gierufalemme, ci gettò dentro vno de' facratifimi chiodi, coni quali il Noftro Redentore fiù inchodato alla Crocc.
9, e da quel tempo in quà è fiato più quieto e pacifico.



Lunedi à 21 al colcare del Sole, arriuammo appref. [a]
fo Limiffo nell'Ifola di Cipro, difeosto da Candia 400. Limiffo.
miglia,

miglia, dal Zante 1100. e da Venetia 2100. poi da Tripoli di Soria, intorno à 100. d'Aleffandria 500. da,
Giaffa 210. e da Caramania circa 60. cio è di capo in,
capo:Detto Limifo non è altro ch'un pouero villaggio;
nondimeno tutte le Naui Chriftiane, o foraficiri, dopò ch'il Turco tolfe l'Ifola a'Venetiani, l'anno 1570.
Catriuano, e fici fa nelle saline tutto il traffico, nona
effendo lecito d'andare à Famagoffa, per non vedere,
la Fortezzalui fi veggono antora certerouine d'un Ca
ftelletto, & altri edificij.

Martedi à i 22. il giorno di S. Maria Maddalena, & il di feguente, alcuni di noi andatumo in terra, & vedemmo nella cafa del Sottobashà, il quale si diceua esfer Inglese rinegato, vn marinaro prigione, al quale (per esseriber partito senza licenza, & hauer detto alcune parole dispiaceuoli) i suoi Giannizzeri gli legorono i piedi, egittato che sun terra, gli dettero molicabathonate sopra le piante, e panza, e poi silunesso prigione, e dindi à poco rilassito, pagando certi zecchi-

ni: E così fanno spesso per cauar danari.

L'Ifola di Cipro ha di circuito circa feicento miglia, di longhezza ducento venti, e di larghezza feffantafei, se altre volte hà forito affai, se era abbondante di tutti beni terreni: Hebbe i fuoi Rè particolari, de' quali gl'ultimi erano della Cafata de Lufignani Francesi: Ella fi foleua chiamare anco Cetina, Careftina, Apellia e Citipton, le Terre e Città principali, sono Nicosia fituata, come nel, mezo dell'Isola, e Famagosta bella e grande, sopra il mare, la quale hà vn bel porto, capace à riccuere o gni forte di Naui.

Intorno à Famagotta la vecchia (la qual fi erede effere flata antica Salamina, à Coffanza, di poi Famagotta, dal Rè Cofto padre di S. Caterina) fi dice efferui ancora certi veftigij della prigione di quella Sata. Da alcu ni aquedotti , fimilmente della Chicfa di S. Barnaba, anaturale di Cipro, nella quale fi moftra il Luogo doue, agli è flato mattrizzato fotto Nerone, e fepellito ina

yn pozzo, col libro de gli Euangelij scritto di man propria, di san Matteo, il quale ssi trouato, come dicono alcuni, al tempo di Zenone Imperatore, ò circa l'anno 423. Di Cipro erano ancora Giasone compagno del detto S.Barnaba, e Marco ( vno de'fettantadue di- Ad. 4.21. scepoli di Christo, ma non l'Euangelista) che nauigarono infieme con lui Sant'Hilario, S. Gio. Elemofinario, S. Naasone Emfrodito, San Nicanore, Sant'Epifanio, fanta Constantia, Irenea figliuola di S. Spiridone, molti altri : Poi de gli Etnici la famosa Dea Venere Asclepiade historiografo, Solone filosofo (vno de i sette sauj della Grecia ) Zenone Scitico filosofo, autore della setta di Stoici, Appollonio Medico, Zenosonte, &c. C'erano al tempo passato molte altre Città, come Amatusa, Salamina, Citerea, Macario, Cipro, &c. adesso del tutto rouinate. Ci è anco Basso anticamen-Basso Città te Pafo, Città ò sedia Regale, dedicata alla Dea Venere (mà il suo Tempio su rouinato per i prieghi del detto S.Barnaba) quale altre volte similmente su vna buona. Terra, Iui furono legati S. Paolo, & il detto Barnaba. e si veggono certe grotte, & altri luoghi notabili intorno di quella, e si credono essere state sepolture: Nel mezo dell'Isola, vi sono frà l'altre cose i Monti della san ta Croce, e l'Olimpo.

La Terra detta le Saline è l'antica Biscopia, doue spes- Le Saline, fo i nemici, & infideli fi fono sbarcati, e posti in terra. per debellare l'Ifola, come ancora hanno fatto vitima-

mente l'anno 1570. Più Autori vogliono dire che quella si chiamaua anco Cipria, dando il nome à tutta l'Isola. Detto Limisso è distante da Nicosia 30. miglia, da Salina 50. e da Famagosta 100. Fú anco buona Terra.

ficuara lungo la marina in vna bellissima pianura, e fertile, secondo l'apparenza, se fosse coltinata. Quini fanno refidenza alcuni fattori di Mercanti Venetiani,e Chri fliani Greci, restati de gl'Antichi Cipriotti, i quali vi hanno vna Chiefa fabricata nuouamente, e fatta in volta, il resto de gli habitanti sono Turchi, e Mori, 8e alcu-

ni Giu-

06

ni Giudei. Lor Moschea è anco tutta nuoua, con i suoi bagni: vi si fanno anco molte case, e tutte d'una stantia, per la paura del Terremoto; l'entrate delle quali sono ò basse, o alzate con scalini, per defendère l'intronire de Caualli, e di sopra sono piane.

Capo delle

Quiui appresso il capo delle gatte, già detto Fruri, è la Città, ch'era appresso Curi, doue si dice essere stato yn Monasterio di Frati Greci dell'Ordine di S. Basilio, & 9 è Chiesa ricchissima, dedicata à S. Nicolò, i quali Monachi erano obligati à nutrire molti gatti, per distruggere certi serpentini, che vi ci nasceuano in gran. quantità, facendo danno e detrimento alle persone, bestiami di quel contorno: Erano questi gatti auezzi al fuono d'vna campanella à ritornare al Conuento per ma giare, e poi dauano la volta alla caccia e combattimen to di detti animali; da' quali gatti si dice quello Capo hauer pigliato la sua denominatione: mà si vede poco vestigio, ne apparenza alcuna di detto Monasterio, se . non à cinque miglia più auanti verso Basso, i quali si presumeno, senz'affermarlo, efferne: Mà ben vi sono di lauori, e vigne non coltinate; perche il Turco per dapocaggine, no si da pena di lauorare, e toglie al Christiano il mezo, e volontà di volerlo fare.

I Castrati vi sono bellissimi egrassi, hauendo le code larghe che gli cuoprono tutte le parti di dietro, & alle volte pesano 25. ò 30. libre, & vi è grandissima abbon

danza di Pernici.

La bombacevi è la migliore di rutto l'Oriente. Quiul certi Gentilhuomini venuti nella Naue con noi s'auidero d'una Naue ch'andaua verso Alessandria, e non volendo perder vna tal commodità di vedere l'Egitto, epensardo di là poterne trouare ancora il fimile, per venire in Terra Santa; si risolsen disporte, così di loro viaggie, e noi col restante della compagnia, inspirati sen za dubt i o dal buon, Angelo, i des dictauamo prima loddisfare al nostro concetto e diuotione, massimamente, e trouandoci già vicini alla Terra Santa, e poi alla curio-

fità, se Iddio e la stagione hauessero voluto fauorirci . E così facendo habbiamo goduto, & hauuto compimento del nostro desiderio, & essi sono stati prinati. perche arrivari à Damiata, due di loro vi morirono, e gl'altri, dopò hauer patito affai; fono ffati sforzati à ritornar addietro Jenza vedere la detta Terra Santa : E così auiene (come c'è stato riferito da persone degne di fede) spesse volte. Et Iddio in tal maniera ci da ad intendere che egli vuole effer seruito, prima ch'il mondo, e qualfinoglia nostra sensualità.

- Quanto al retto della descrittione, e fertilità di queft Ifola, e dell'altre; per hauerle passate solamente. non habbiamo possuro hauere persetta cognitiones, però ne rimetto il Lettore, à ciò che n'hanno detto i dottiffimi Cofinografi, e continuarò la narratione del

nostro viaggio .

The the section and the management In detto luogo di Limisso, con l'aniso del padrone della nottra Naue, & altri amici pigliammo vna barca per andare à Giaffa, nella quale entrammo il Giouedi adi 24 di Luglio la Vigilia di San Giacomo Apostolo. essendone 17. in compagnia; mà non la trouammo tale , qual'essi e noi la stimauamo , com'è detto nell'auertimento; e recitauamo, partendo, l'Itinerario, le Letanie, Salue Regina, & altre Orationi conuenienti, per rac comandarci à Iddio, reiterandole serae mattina, senza le Orationi particolari, che ciascuno faceua, segnalatamente quando la paura ci moueua; in prima andammo al detto Capo delle Gatte, per empir i nostri barili d'acqua ; che era alquanto falata DEffendoci fermati lì tre ò quattro hore, per aspettar il buon vento, il quale servendoci, facemmo vela: Et hauendo nauigato alquan to verfo la fera, fi leuò affai gagliardo, e refe il mare in vn certo modo tanto turbato, che fece la barca oltra modo trabalzare, & à noi vomitare di tal forte, ch'alcuni per due ò tre giorni mangiarono poco pane,ò altra viuanda; di più il nostro Trucemanno, ò Dragomanno, effendo della fua professione marinaro, vedendo l'aere

vn poco alterato, diceua ch'il tempo ci minacciaua di grande e pericolofo tempella, e di fatto perfuadette à noi, & à li Marinari di ritornari n Cipro; mà efficonfortandolo, & alle volte gridando in loro linguaggio, quale non intendeuamo, continouarono lor camino, & anco quella tempelta non fit tale, qual egli temeua; benche il di feguente, il detto vento foffe alquanto con trario, e vehemente. Mà noi hauendo detto le Letanie, & altre Orationi (di tal cuore, col quale pregano Iddio quelli che penfano effere in pericolo) à pena le haucuamo finite, che non tornaffe in noftro fauore, & haucuamo vogato due notti & vn giorno, fenza vedere altro che Cielo & acqua.

Sabbato à i ventilei, su'l tardi cominciammo à scoprire la Terra Santa, e ci mostrarono il Trucemanno, di marinari di lontano, Cesarea Palestina, prometten doci ch'il di seguente sariamo nel Porto di Giasfa; mà per essere l'entrata difficile, bisognaua rimontare lanotte qualche vinti, ò trenta miglia più alto, & aiutassi colvento checorreua all'alba, & veniua di terra, per facilitarla; perche nell'essare in Leuante, il vento seguita

quafi sempre il Sole.

Noi d'allegrezza cantammo il Te Deum laudamus, & altri cantici di lode , per ringratiare Iddio: mà dopò il nostro gaudio si mutò in tristitia, & i trauagli si raddoppiarono, perche quella notte, il marinaro che staua al timones'addormento, e doue doueua montare discese: e caminauamo ancora il giorno, che su la Domenica à i 27. e la notte seguente, tornando in quà & in là, talmente che la detta guida & i marinari, benche coffeggiauamo la terra, persero la cognitione del luogo doue erauamo, e non ci potemmo rimettere: Noi vedendo questo, e sapendo manco di loro della contrada, e dubitando ( si come la paura sempre amministra nuoue sospitioni à quelli, de'quali s'è impatronita) che i detti Marinari non lo facessero per malitia, ò per farci pagare al doppio, ò per tradirci in potere d'alcuni, che ci hauefei hauessero mal trattati, ci risoluemo di far tornare vela verso Tripoli, acciò per l'assistenza d'amici (che sperauamo di trouare per le raccommandationi delle no-Atre lettere ) ci prouedemmo di miglior commodità, più gran ficurezza di barca, e Marinari; nondimeno vn poco auanti giorno vedemmo, come à noi pareua contra l'aere, qualche gran Terra, che haueua più Torri, la quale i Marinari diceuano effer detta Cefarea, discosta da Giaffa intorno à 30. miglia, e come coloro la chiamauano nel lor linguaggio la Cassara, vno di noi riputò, e disse ch'era vna Città, qual egli haueua letto essere nell'Arabia, habitata da vn Popolo crudelissimo e barba ro: Alcuni vedendo che la più parte di noi, di questo, e del Mare erano molto spauentati, & il resto della com pagnia sbigottita, ammalata, & in pena; di nuouo ricercarono e configliarono di pigliar detta volta verso Tripoli; facendo voto alla Vergine Madre, & altri Santi, ciascuno secondo la sua diuotione, di fargli offerte, & visitar i luoghi, doue sono principalmente venerati; e non posso mancar per la gloria d'Iddio, e della. fua benedetta Vergine Madre, che fubito, hauendo fat to il mio (per compassione ch'io haueuo d'yno che si tro uaua malissimo, & in pericolo della sua persona, per yn poco d'impatienza, & al quale io portaua particolar af fettione) quel malegli passò, e conobbe che con vn po-

fimo, e far male à se stesso. Dall'altra parte la nostra mala fortuna era accompagnata d'vn accidente grauissimo: perche essendo noi par titi con fretta dalla gran Naue, colui che haueua hauuto i danari da tutti, e carico di prouedere alle viuande haueua o per la fretta, o poca commodità, di andare in. terra, fatto male il debito suo, e ci trouammo mancarci il tutto: E se non fosse stato che i Frati haucuano vn facco di biscotto, & vn barile di vino, il che senza l'astinenza, che il gran difgusto & vomiti ci faceua fare, non

co di patire, l'huomo può vincere e sopportare ogni im portunità, e schiuare l'offender Iddio, l'infastidire il prof

bastana per nutrirci due dì, & haueremo assai più patito. massimamente il commune, perche noi, e quelli che haueuano altre volte fatto viaggi; erauamo anco prouisti d'alcune cosette, come salami, e cose simili, per la noftra fostentatione.

Così mal vittouagliati, mal imbarcati, fatigati, e scon folati, vedendo il vento più proprio per discendere che per rimontare verso Giassa, seguitammo la nostra deliberatione, e tirammo terra terra: passando presso di Cefarea, Ptolomaide, Tiro, Sidone, & altri luoghi, de'quali farò métione più appresso nel Quinto Libro, mà venendo à Anefe, Terriciuola rouinata, lontana cinque miglia da Tripoli; i detti Marinari nostri furono pagati;ha uendoci voluto astringere ancora à ciò per auanti, e per mettere nelle loro case, qualche sale che haueuano prefo in detto Capogatto in Cipro, di longo la marina. voleuano pigliar terra: Il che faria stato cagione (essendo etiandio il vento vn poco gagliardo, e rendendo il Mare tempestoso) che non saremmo entrati quella sera, e fummo costretti per diuertirgli di ciò à comprar detto Sale, la metà più che non valeua, & ancora ne restò à loro. Anzi con questo mezo, e per la misericordia. d'Iddio, c'auicinammo, & arriuammo dopò pranzo, il Lunedì adì 28. di Luglio, in Tripoli di Soria, e nel pri mo arrivare, andauamo tutti insieme ; meglio che poteuamo, ad alloggiare nel Conuento de Frati Minori, po uerissimo, e picciolo, mà ben grande per stare in mezo de gl'infedeli: Il di seguente, vi c'accommodamo, quattro ò cinque, e gl'altri andarono al Fontigo de'Francesi lì vicino doue l'huomo è be trattato per i suoi quattrini ; e così restammo in detto Tripoli per rinfrescarci, sin' al Martedì à i cinque d'Agosto ; che sul tardi entrammo di nuono in vn'altra barca, per tirare alla volta di Giaffa; della bontà della quale, e successo che c'habbiamo hauto, hò parlato nell'auertenza più innanzi nel Primo Libro; e come ritornammo vn'altra volta ben dolenti e . bagnati in Tripoli: Il di seguente ch'era Mercordiadi 6. d'Agosto.

IOI Cie

d'Agosto, giorno della Transfiguratione di Nostro Sig. e sbarcando trouammo nel Porto certi Frati Minori Ita liani, e Gentilhuomini Francesi, che veniuano di Costantinopoli, ch'all'hora all'hora arriuarono con desiderio anco di vedere la Terra fanta, e noi da loro falutati, andauamo infieme verso la Terra; deliberati di pigliar auifo, acciò con altra, e meglior commodità potessimo fare il nostro viaggio, e ne su assai ragionato duran te il tempo che ci fermammo in detto Tripoli, e che camino doueuamo pigliare, ò per Damasco, ò di nuouo per Mare: E finalmente dopò molte confiderationi ci risoluemmo di pigliare vn'altra barca, e nuoua guida, con grande spesa; e pensando noi entrare il Sabbato adì 26. la sera, fummo auisati ch'il Cadì voleua che pigliassimo saluo condotto da lui, cosa nuoua & inusitata, no essendo altro ch'yn robbare, ch'essi chiamano vannia ritrouata per far danari; perche mai à nessun Pellegrino l'haueuano fatto, e lo differimmo affai, per non introdurre questa soggettione, ò farla tornare in conseguenza, per quelli che verrebbono dopò noi: mà fummo à ciò astretti; non volendo il barcaruolo, ne altro (per la prohibitione che gli era stata fatta) riceuerci, ò menarci, senza quel faluo condotto; e ne pagammo cia scuno ventisette, ò trenta Maidini, dubitando ancora ch'il rifiuto e ritardamento di pigliarlo, ci cagionasse più gran male: ancora al principio era contento che ne pigliassimo vn solo per tutti: Poi volse che ciascuna Natione lo plgliaffe particolarmente: del che furono causa due ò tre di nostri , i quali senza saputa ò auiso de gl'altri, ci andarono inconfideratamente, e generarono gran perturbatione à gl'altri lor compagni : finalmente gl'Italiani, sotto la protettione del Viceconsole Venetiano, & altri di quello di Francia, & accompagnati da' lor Dragomanni, che sono Giudei, ottennero anco il lo ro: Restò vin pouero Prete Irlandese, al quale (per hauer mangiato e frequentato in casa del Viceconsole Inglese heretico) gl'altri Viceconsoli non volsero assister-

ROMANULE TORIO ENAMELE

gli, ne pigliar carico di lui, dubitando che non fosfe così buon Cattolico, come dimostraua esteriormente, portando yn habito vile fenza camiscia, andando di fcalzo come Romito, nondimeno l'haucuamo trouato buon Christiano, hauendo quasi giornalmente celebra to Messa, quando c'era l'opportunità; però come egli ci feguitaua, facemmo tanto che'l Dragomanno de'Fran cefi, l'affiftette, & hebbe il suo saluocondotto, non ricer cando i Turchi altra conscienza che quella delle borse: Mà pagò qualche cosa di più che gl'altri. Il detto Giu deo riportando con detti nostri faluicondotti ancor'il fuo; mi disse che mal volentieri faceua piacere à gl'here tici, riputando (fi come fanno tutti, e medefimamente i Turchi ) che sieno anime perse; e che per saluarsi, bisogna essere del tutto Cattolico, ò di loro religione .. Così prouisti di quelli saluicondotti, saceuamo diligen-72, temendo che di nuouo ritrouassero qualche altra cosa, d'imbarcarsi la Domenica à i 17. la sera, & essen do il vento contrario perandar diritto à Giaffa, fù forza di nuono pigliar la volta dell'Ifola di Cipro, la quale cominciammo à scoprire.

Martedi à i 19. verío la fera, perraddoppiare, o rimó tare il Capo Confianza, ch'era fotto di Famagolfa, afpet ando il vento di Terra, sil Nais gettò l'ancora, il quale, venuto rifacemmo vela, e paffammo detta Famagolfa, e mañcandoci del tutto il vento, rigettarono di nuouo la detr'ancora, appreffo il Capo della Greca: Il Mercor dià i 20. iui ci rinfrefammo d'un poco d'acqua, oportò la Guida delle granate, che ci vendette: Poi ritornando la notte feguente il detto vento di terra, venimmo il Giouedì à i 21. verfo la fera à dirimpetto delle Saline, doue reflammo ancora quella notte; talmente che in tre giorni & altrettante notti, non haueuamo fatto fe non 60. miglia, ò in circa.

Venerdì à i 22. arriuammo presso Capo de Limisso, e leuando l'ancora col fauore del detto vento, su l'aurora c'auicinammo al detto Limisso, è lasciandolo, & ang

### LIBRO SECONDO.

co il Capo delle Gatte à man diritta, pigliammo la voltadi Giaffa, appresso il porto, nel quale arriuammo il Lunedì alli 25. d'Agosto, il giorno di S.Bartolomeo, e S. Luigi, dopò pranzo; mà per l'impetuosità del Mare molto agitato, egonso, non ci potemmo entrare, perche è pessimo, stretto, guasto, e pericoloso.

Tutta la notte fummo in gran pericolo, e pareua ch'il detto Mare ci douesse inghiottire, e noi afflittissimi di paura, non haucuamo altro ricorso, che à Iddio.

Il Martedi mattina a' ventisei, il Rais, ò padrone, mandò vn schifo per tentare di passare sino al detto Porto, e menarci qualche barca grossa, per metterci in terra: Il quale trouandolo troppo difficile, ritornò: Perilche instigato da alcuni timidi, e temendo ch'il vento si rinforzasse; propose di rifar vela, e tirare col vento, che ci seruiua, alla volta di Ptolomaide, altramente detta Acri, oue è buon Porto, & è 90. miglia più baffo, come quafi la meza strada di Tripoli, allegando che di là in quattro ò cinque dì, poteuamo andare per terra in Gie rusalemme, ouero ritornare al detto Tripoli, senza rima nere in pericolo delle nostre persone. Alcuni persuali da i detti paurofi, fi confirmarono; mà gl'altri confide rando i fattidij passati, per esserci imbarcati à questo effetto tre volte, e che per no hauere vn poco di patienza d'aspettare il tempo, voleuamo reiterargli, e rinouargli, diceuano che quelto era tentare, & hauer poca confiden 22 in Dio, il quale hauendo compassione di noi, era così potente di leuare la tempesta, e rendere il Mare tranquillo, si come ci haueua condotto,e preservato fin lì; e così ci risoluemo tutti di restare, e ciascuno si misse al meglio che puotè in deuotione, implorando la sua misericordia, & intercessione de' suoi Santi: Dopò pranzo il detto Rais, vedendo il tempo vn poco pacificato, mandò di nuouo il suo schiso, per tentare l'entrata di detto Por to,e lo fece, menando feco vna barchetta de'Mori, las quale insieme con la sua, in diuerse volte ci smonto, co melle in terra, mà non senza pericolo, e senza bagnarsi

#### VIAGGIO DI GIERVS

ben bene : Oue essendo arrivati, ciascuno si gittò inginocchione, basciando l'entrata della Terra Santa, e ringra tiando Iddio del benefitio che riceuuto haueua d'efferui arrivato; il che facendo, & essendosi confessato, s'acquistò plenaria remissione de'peccati: La nostra guida man dò fubito ad auertire il Bassà di Ramma, della nostra arriuata, acciò che venisse à pigliarci, secondo l'vso; perche non si può andar più innanzi senza la sua licenza: Frà tanto, alloggiammo la prima notte alla riua del Porto, e del la Marina, giacendo al meglio che poteuamo in terra,

frà le rouine che vi sono assai grandi.

Il Mercordi à 127. ch' erail di seguente, ci restammo ancora tutto il giorno, e così, come la mattina vennero qualche Camelli,& Afini, per leuare certe mercantie, i quali occuparono il nostro luogo, ci fecero ritirare in vna volta doue si mette il bestiame, e si alloggiano ordinariamente i Pellegrini;e ci dettero certi guardiani per difenderci da gl'Assassini, & altri che ci poteuano nuoce re, ò far dispiacere, & erano huomini mezo nudi, e mezo vestiti di tela, portado per arme vn'arco Turchesco, e frez ze : Altri, ci portarono galline, pollastri, oua, e fogacci, che è pane cotto fotto le ceneri, à vendere, e non beuemmo altro che acqua; e quiui dormimmo anco lanotte: Mà essendo noi nel meglio del nostro sonno, le dette nostre guardie, e guida, con vna paura, ci suegliarono, e fecero subitamente entrare nella barca, che era lì vicina, & arriuata di giorno in porto, lasciando tutte le nostre robbe in abbandono: E questo rumore ò all'arme, si fece per gl'Arabi, ò altri ladri, che erano venuti so -pra la detta marina, e pigliarono certe balle di sapone, mà si credeua che fusse più tosto per trouar noi, e saccheggiarci, e questo perche hanno opinione che i Pellegrini che c'arriuano habbino denari affai: Mà i gridi de' Mori, & altri che faceuano la guardia alle dette mer cantie, che giaceuano più innanzi di noi (e sopra tutto la gratia di Dio)ce ne guardo, e preseruo sempre.

# DEL DEVOTISSIMO VIAGGIO

## DI GIERVSALEMME

Libro Terzo.

FATTO PER IL SIG. GIOVANNI Zuallardo Caualiere del Santissimo Sepolero, &c.

Che contiene la descrittione di tutti i luophi Santi, che fi veggono, è visitano in Gierusalemen, Bestamia, Montana, Giudea, e ne' circonucini; insteme le deuote, e misteriose cerimonie, ch' vsano nel fare, e creare i Caualieri del fantissimo depolero.



A detta antichiffima Città di Giaffa, chiamata dalla facra Scrittura, pomp. Me
& Ilboriografi Ioppen, ftì, feccido la, lib. 1.
alcuni, fondata innanzi al diluuio
generale, e fecondo gli altri da. 3 luisolinus
Iafetterzo Figliuolo del Patriarca Noe, poco dopo il diluuio, e
cafeò per forre nella poffetione,

della Tribu di Dan.

Le fittioni Poetiche, e diuerfi Scrittori narrano, chi & 16.

Maccetta Andromeda Figlinola del Re Cefas (che qui-, s. Hlee, in

vai regnana, & hauendola fondata, ò riftorata, la chiamo eq. 8. Pare

del



Plin. lib. 4. del nome della fua moglie, Figliuola d'Eolo, Joppen.)

sp. 32. vi fil attaccata in contra yna Rocca innanzi la Monta-

gnet-

gnetta, aspettando d'essere diuorata da vna bestia, o Mo. Egesip. lib. Atro marino, chiamato Bellua, o l'Orca, del che gran Ouid Meta tempo dopò si mostrauano ancora i legami, & anco l'of- mor. sa del detto Mostro, del quale vna costa eccedeua in lunghezza 40. piedi, e per tale la publicaua. M. Scauro in Pomp. Mel. Roma. Di più, che sopra vn Tempio, si sono visti certi lib. 1. titoli del detto Cefeo, Fineo suo Fratello, e Perseo Iul. Sol. ca. che la liberò: l'Anania dice che alcuni per superstitione, 47. e rispetto della Dea Astargate, non voleuano mangiare certi pesci, perch'essi la sculpiuauo & adorauano in tal pensicili forma: ma Diodoro Siculo narra questo effere in Afca 2.cap. lone, & nomina la Dea Derceta, madre di Semiramis, mo Plin lib. 5. glie del Re Nino.

Si vede per le rouine di lungo la marina, ch'ella è stata grande, e bene habitata, e dice Strabone, che questo luo go è lamnia Villaggio, quiui appresso, & i Territorij ciri Strab.li.16. connicini erano tanto abbondanti d'huomini, che ne poteuano mettere 40000. insieme in arme, & anco leggiamo che l'anno duodecimo del Regno di Nerone, co- Egelio Ila minciandofi i Giudei à ribellare contra i Romani, Cestio sap. 14. infieme con più altre la prese, saccheggiò, abbrusciò, e

vi ammazzò più di 8400. huomini .

Poco tempo dapoi, Cefare Augusto hauendo vinto Marc'Antonio, la dette, insieme con Samaria, Gadera, e la Torre Stratonica, ad Herode ; Il fuo Porto fu chiama- strabili. 16. to anticamente, il Porto della Giudea; Et li capitarono i a. Parala. legni del Libano, & altre cose mandate da Sidone & Ti- 1. Eides. 3. ro per la fabrica del Tépio d'Iddio in Gierusalemme, & è stato assai bello; benche stretto & piccolo, e murato tut to di lungo, del quale se ne veggono i vestigij, come sco gli fuora dell'Acqua, i quali il Mare continouamente affalta, egli batte con grand' impeto, & hà ingombrato già vna gran parte di quel Porto d'arena, talmente che non vale quasi più niente.

Nel detto Porto s'imbarcò il Profeta Iona, fuggendo Ionas r. verso Tarse la faccia del Signore; Juda Machabeo l'ab- S Hiero, In brusciò con più barche, per hauere i Gioppiti fraudolen- 3. Mach. 18

temen-

z. Mach. zo 12.13.14.15 temente ammazzati, & annegati più di 200. Giudei, Simone Fratello di Giuda Machabeo, ci mandò Ionatan Figliuolo d'Absolom con essercito, per ripigliare il fuo Castello dalle mani de'Soriani, e l'ottenne. Et è detta Ioppen affai mentouata ne i libri de'Machabei.

Act. 9.10.

Ella è stata ancor'honorata per la residenza che ci sece San Pietro, Principe degli Apoltoli, in casa di Simone Coriario, presso la detta Marina, & iui vidde il vaso in forma d'un lenzuolo pieno d'animali, e la visione della conversione di Cornelio Centurione di Cesarea.

Lì resuscitò anco da morte la buona Matrona Tabita,

che seruiua à gli Apostoli.

La detta Città era ancora nell'essere, quando i Christia ni con Gotifredo di Buglion si fecero Signori della Ter ra fanta, & vi pigliarono Porto i Genouesi, venendo al

lor soccorso auanti Gierusalemme 9 .

Mà adesso è tutta rouinata, & il più intiero che ci sia, fono certe grotti con le sue volte, che paiono essere stati magazzini;della prima di quelte, si seruono di piazzetta, per venderci il sale, legumi, e grani; della seconda, terza, e quarta andando più fotto, e dentro la collina,l'vna è murata, e nell'altre alloggiano il suo bestiame, e parimente i Pellegrini, che ci arriuano: E la detta quar ta fù il nostro albergo, che hà di larghezza, e d'altezza circa piedi 20. e 50. o più di profondità, o longhezza, e sono tutte fatte di pietre grosse tagliate à faccie, molto consumate dal tempo, & antichità; & vna parte di quelle grotte verso il Mare è cascata;e di sopra sono due Torri in guisa di palombari, l'vna più grande, e più grossa dell'altra, fatte o almanco rinouate modernamente; doue ci sono certi pezzi di ferro, come archibugi à croce, alle fenestre, & iui risiedono i Guardiani di quella Marina ..

Il Padre Guardiano del detto Gierusalemme, soleua venire fin lì à riceuere i Pellegrini, ma questa vsanza, da poi è stata lassata, perche in quel tempo detti Pellegrini veniuano in gran compagnia, & alle volte trecento infieLIBRO TERZO.

me, con la Naue ordinaria di Venetia; doue ch'adesso ci vanno come ponno, e folamente tre, sei, otto, dieci, &

wenti, &c. alla volta.

e bambace, ma poco grano.

Il Territorio circonuicino è bianco, & arenoso (come quasi tutte le riue maritime) ma dall'altra banda sino appresso di Ramma, egli è bello, piano, nero,& grassiffimo, con certe colline che lo circondano; e pare, se fusse ben coltiuato, in luogo doue giace diferto, esterile ; sarebbe bastante à portare, e far frutto due volte l'annoi perche l'aere, e la rugiada che vi è ordinaria e fresca (ben che non ci pioua quasi mai) gli amministra del nutrimento affai.

Per ritornare al nostro viaggio, Giouedì a' 28. à due, o tre hore di giorno, venne il sopradetto Sottobassà di Ramma, accompagnato da 3. o 4. de i fuoi huomini, Lemino, e lor Sequela, che pigliarono i nostri nomi in nota, e quello che gli apparteneua di ragione, o vn poco di più, poi montammo sopra i nostri Asini, e ci mettemmo à caminare alla volta della detta Ramma: Per camino vedemmo vn Cafale di belliffima fituatione, à modo di quel paese,e benissimo piantato d'oline, & altri arbori intorno, sopra le rouine d'vn Castello antico chiamato Iafor, ch'era stato bello come dimostrauano i ve- lasor. stigij . Vn poco più auanti ci è vna Moschea quadrata. che hà noue cuppolette nella volta; & in fronte à quella ci èyn pozzo, doue si tira l'acqua, con vn molino à giarre: vi si cultina, & vi si semina qualche angurie, miglio,

Tre o quattro miglia più auanti, ci è ancora vn Villag giotto, doue sono alcune casette, à man diritta del gran camino, nel quale vi sono certi arbori che portano il frut to come fichi, maassai più piccioli, e le foglie tonde senza incisione, le quali chiamano, fichi di Faraone, altramente Gemelli.

A mano manca tre miglia discosto di Ramma, si vede Hier. in ep. Lidda, altre volte detta Diospolis, Città antichissima ; Acto. doue S. Pietro predicò l'Euangelio, e guari Enea para-S .. 15 .

litico

litico: Li per la Fede di Giesù Christo, su tagliata la te-RaàS. Giorgio Martire, evi è vna bella Chiefa, dedicata al fuo nome, & officiata da Greci & come fi dice, vi è ancora conservata la detta testa: Gli annali di Terra san ta ( come recita il P. F. Bonifatio ) dicono questa Chiesfa fia stata fabricata da vn Re d'Inghilterra, il che può effere verifimile, perche gl'Inglefi, al tempo ch'erano an cora Cattolici, haueuano il detto Santo per loro Padrone, e Protettore 2.

Dopo pranzo arriuammo fenza alcun disturbo in Ramma, lontana da Giaffa circa 10. 0 12. miglia, & alloggiammo al luogo ordinario, & à ciò affegnato, ben che rouinato, non hauendoci il Pellegrino altra commodità, che d'efferci inferrato, & fuor di pericolo di ladri, e vi è vna cifterna di buon'acqua. Iui i Christiani Maroniti (altramente detti dalla Cintura, dalle grandi, e larghe cinture che hanno ) portano à vendere quantità di viuande, come pane, polli, oua, frutti, angurie,&c. &alle volte secretamente del vino: ma non è troppo buono, & anco delle store locande per dormir fopra; fi dice che il detto luogo fù la cafa di Nicodemo, Discepo-10.3. 7. 19. lo fecreto di Giesù Christo, che venne à lui di notte, & aiutò à deporlo dalla croce; e fù quella heredità comprata,& accommodata per Monasterio,& Hospitale, per la residenza d'alcuni Frati, & alloggiamento de Pellegri ni, che vano à Gierufalemme, da Filippo, di felice memoria, già Duca di Borgogna, detto il Buono; e fù ( fecondo che pare ) proportionatissimo, di bella struttura, e ben ordinato; in vna delle Cappelle, del quale fù per il passato ritrouata quella Santa Croce, che su fatta per il detto Nicodemo, dapoi trasportata (& al presente tenu ta in grande, & fingolar veneratione) nella Città di Lucca in Toscana; mà adesso il detto Monasterio, & Hospitale, giace in vn montone tutto rotto, non essendoci altro in piedi, ch'alcune volte, & i muri esteriori, doue come è detto si mettono i Pellegrini, sotto la sicurezza del Sottobassà, che ci manda alcuna guardia.



Ramma, da i Mori, e circonuicini, si chiama Rammo Ramme. La, che significa terra arenosa, & è habitata (come quasi la mag-

la maggior parce di quel Paese ) da Turchi, Mori, Maomettani, e Christiani Maroniti, e qualche pochi Greci:& altre volte è stata (si come mostrano i vestigij de belli, e sontuosi edificii rouinati ) bellissima, mercantile, e ricca. Auanti l'entrare à man dritta, vi si vede vna Torre alta, & il restante d'una bella Chiesa, e Monasterio, c'han no ridotto in Sofia, o Moschea; parimente due altre . nella Terra, l'yna dedicata a San Giouanni) la quale hà ritenuto il nome, fino al presente, e l'altra di quaranta Martiri, che ripofano fotto l'Altar grande, e vi fono stati traffatati da Sebasten Città Metropolitana d'Armenia. doue morirono per la fede di Giesù Christo.

Nella prima fiveggono, come ci fù detto, ancora certe sepolture antichissime d'alcuni Christiani, ma l'adi to, & entrata dell'vna, e dell'altre, fimilmente di tutte è prohibito a'Christiani. Alcuni scriuono, che quiui hebbe origine il Profeta Samuel, ma s'ingannano; perche egl'era de Rammata Sofin, del Monte Effraim, che fi ve-

epift. ad Vi

de à mano manca di là dalla Valle del Terebinto, andando verso Gierusalemme, e lì hà hauuto la sua sepoltura. 5. Hier,in & è vna Chiesa al presente rouinata, ma il suo corpo, o ossa sono stati trasportati dall'Imperatore Archadio nella Tracia.

> Ancora dicono, questo essere l'Arimatthia, della quale haueua il cognome il buon Gioseffo, che dimandò il corpo morto del nostro Redentore à Pilato, e lo sepelli nel fuo fepolcro nuovo. Il che non voglio affermare, ne anco negare; perche gli Autori che sin hora hò visto scriuendo di ciò, fono in gran controuersia, attribuendolo anco al detto Rammata Sofin, e dice San Luca, ch'egli fù d'Arimatthia Città di Giudea, e quetta era nella Tribù di Dan.

Luc. 13.

Quiui restammo il Venerdì a'29. tutto il giorno, aspettando il Capo, o il Re de gl'Arabi, ch'era affai giouzne honestamente vestito, con le maniche della camiscia. & anco della vefte, larghe, come le portono i Preti in . alcuni luoghi, & haueua la testa inuoltata; con yn poco LAU LERZO. Y

di tela bianca, sopra vna berretta, & essendo egli venuto verso la sera, pigliò da ciascuno di noi medesimamente da' Frati (che non foleuano pagare più de la metà di quello che pagauano i Laici ) vn zecchino d'oro, & altrettanto per quelli, che voleuano ritornare: E con tutto ciò non venne con noi; ma ci donò solamente la sua spada,o scimitarra, vn poco inargentata alla guardia, & guarnitioni, e ferri della cintura, per testimonio, e contrasegno d'essersi contentato da noi; la quale ci seruì di palfaporto, e faluocondotto, perche mostrandola à gl'Arabi à cauallo, ci lassarono passare: Et i primi ch'incontrammo erano fotto tre, o quattro arbori, che fono appresso certi edificij grandi, e molte case rouinate (doue anco è stata vna Chiesa sù vna collina à man odiritta) che si chiama il Castello, o casa di S. Dinas, cioè del ladro, che pedeua à mano destra, del nostro Saluatore in croce, & hebbe la promessa da lui, che l'accompagnaria quel giorno in paradifo.

120

hà

u

E ben vero che ci fecero scorta vn tratto, & sino allo stretto d'vn bosco; doue ci numerarono; & pigliando

vn certo picciolo Caffaro, c'abbandonarono.

Noi partimmo dal detto Ramma il Sabbato penultimo del mese d'Agosto, due hore innanzi giorno, donde detto Castello è distante dieci miglia;innanzi che vi si arriui . V'è vn luogo, doue si raguna la Carrauana, andando à Gazzera, e di là al Cairo in Egitto, venendo dalle parti di Damasco, e si passa il gran camino à man man ca del nostro, che và à Gierusalemme. & abbasso frà cer ti oliuari, lontana quasi vn tratto di balestra, c'è vna Moschea, ch'altre volte sù Chiesa chiamata ( come scriue il detto P. F. Bonifatio ) de' fette Fratelli Machabei, 2. Mach. 7. martirizati con la lor Madre in Antiochia dal Tirano An tioco, i quali nacquero, e furono sepelliti in detto luogo.

Vn poco, o quasi vn miglio più innanzi, appresso il camino, vi è vn pozzo murato, largo, & affai profondo, dal vulgo detto di S. Giob per l'opinioni che s'hà, che fia ftato fatto da lui .

Quindi



A. Cafa del buon Ladro. C. Fozzo di S. Giob. E. Pellegrini.
B. Azabi.
D. Cafale.
Quindi

### LIBRO TERZO.

Quindi più auanti finisce la pianura, e cominciano i Boschi, Montagne, & asperità del camino, che dura fino à Gierusalemme, e quanto più vi si auuicina, tanto più faffofi, etterili fono . Il che procede dal poco coltiuare che vi fi fà, e fegnalatamente dalla maledittione, e volun tà d'Iddio, non essendo possibile, che quel Paese tanto lodato nella facra Scrittura; e chiamato Terra di Promif- Strabline. fione, contra l'opinione di Strabone, non fia stato più fertile, di quello ch'è al presente; mà per il peccato de gli huomini, tutte le cose del Mondo s'auuiliscano: Dice anco la Scrittura fanta, Gierusalemme, Gierusalemme, che Manh. 23. ammazzi Profeti , e lapidi quelli, che ti sono stati mandati: ecco la casa tua sarà lassata diserta. E S. Girolamo scriue, Dopo ch'il velo del Tempio si ruppe, e la Città sù circondata dall'armata, che s'intende de Romani, e ful violata per cagione del fangue del Signore, l'habbiamo S. Hier. ad conosciuta essere abbandonata dalla custodia de gl'An-Paul & Eu geli, e dalla gratia di Christo.



ASOID DI GIBRUS

Più auanti dentro il bosco 3. ò 4. miglia, frà le Montagne è il resto d'un muro & Edificio ( nel quale il gran. Signore hà fatto mettere vna pietra, che contiene certa inscrittione in lettere Turchesche ) chiamato Serith; doue i Villani à piedi ci fequeltrarono, e fecero pagare vn° altro caffaro, o datio .

Di lì salimmo le Montagne, e ci posammo sotto vn'arbore, altri fecero il fimile, come vn poco più innanzi, cer ti guardiani di capre (che sono quasi tutte di pelo negro) affai grandi, & hauendo l'orecchie lunghe, e pendenti, co-

me i bracchi, o cani da caccia.

Costoro à pena pensauamo di potergli contentare, e con loro cigionfero altri, che ci perfeguitarono, infino alla Chiefa di S. Gieremia almanco 3. miglia più in là, sempre gridando, & in più volte impedendoci il camipare, & à pena la nostra guida, & vno de gli huomini del Socrobafsà di Ramma, che ci veniua accompagnare, gli potettero contentare, e senza loro saria stato forza, dargli almeno tre zecchini d'oro per non essere cose tassate: mà solamente à voluntà loro; e sono huomini, alcuni quafi, e molti del tutto nudi, quelli da cauallo portano l'arme in hasta, come meza picca, ò giauellino, & i pedoni archi, e frezze; essendo neri, & abbrusciati dal Sole, e horribili à vedere. Paffando appresso di certi oliuari. calammo d'vna Montagna, à pie della quale è la Chiesa del Profeta Gieremia, quasi ancora del tutto in piedi, ma scoperta, e profanata, fabricata (come si crede) nel luogo Anathot è del Villaggio d'Anathot, Terra di Beniamin; doue nacque: Non che il suo corpo ci fosse; perche secondo San

S. Icremia . lerem. 1.

22 2 . 1

Serith.

Gieronimo nel argomento sopra le sue Profetie, essendo eglistato lapidato appresso di Thafnas in Egitto, hebbe la sua sepoltura nel luogo, doue molto tempo habitò il Re Faraone; e perche egli per i suoi prieghi, ne haueua. scacciato i serpenti, e faceua liberi quelli d'Egitto dal socco de gli Aspidi, lo haueuano in gran riuerenza.



Vna cofa, che mi fà dubitare, che quiui non fosse il det to Anathot , è che S. Gieronimo dice effer discosto da Gierusalemme, se non da tre miglia, e vi sono ben 8.0 9. se il suo conto non è differente dal moderno.

Vicina alla detta Chiesa sono le rouine d'vn gran Monasterio, doue habitauano alcuni Frati di S. Francesco, mandati dal Monte Sion, i quali per effere stati vna notte affaltati da'ladri Arabi, & ammazzati tutti, l'hanno abbandonato.

La fonte doue i Passaggieri si soleuano rinfrescare, al-Pombra de gli oliuari (de quali tutta la banda finistra è piena) firiduce anco à niente, per mancamento di mantenimento, & à pena ci è acqua.

Vn poco più auanti frà le Montagne, se ne vede vna più alta dell'altre, con vna cima tonda, sopra la quale Modin sono certi vestigij d'vn Edificio,e Chiesa, e su il Modin de'Macabei, doue sono stati sepelliti Matatia padre, & il 1, & 1, Mac valente Giuda Machabeo, con i fratelli fuoi figliuoli, & i loro predecessori.

H Quat-



Vallis The. Quattro, d cinque miglia più in là è la Valle del Tererebinti, binto, lontana 5. miglia da Gierusalemme, non troppo gran-

grande, ma famosa frà le Montagne, sopra le quali era- 1. Reg. 17 no accampati, cioè dalla banda verso Gierusalemme, il Re Saul congl'Ifraeliti, e dall'altra, chiamata Sochot, i Filistei lor nemici, quando Dauid, ancor ben giouane, in presenza delle dette armate colse cinque sassi piccioli nel Torrente, che correua nel mezo di detta Valle; con l'vno de'quali, con la sua fromba gettò per terra il gran Filisteo Golia de Geth; e gli tagliò la testa con la sua propria spada: Nel luogo doue questo si fece, sono anco ra le rouine d'vn gran Monasterio, e d'vna Chiesa fabrica ta di pietre grosse, & intagliate alla rustica, e d'altri edificij .

Lì scaualcammo in vn giardino alla costa del detto Torrente, & alcuni cidettero la collatione, e altri se n'astennero sin'à Gierualemme ; lì si scampa dal pericolo de gli Arabi; e però quiui ci lasciò l'huomo del detto Sottobassà; nondimeno doue pensano guadagnare qualche cosa, non vi è luego sicuro. Quiui intorno non ci è habitatione alcuna, è non sù la Montagna à mano manca, doue è vna certa Noschea, grotti, e case dette Calonia.

Ancora più abbaffo, dirimpetto delle dette rouine, ci è vna fonte mal trattetuta, ma vien bene à proposito, à

poueri Passaggieri per rinfrescarsi.

Essendocifermatilà circa vna buon'hora, desiderando rimontare sopragl'Afini, i maestri di quelli non lo volsero permettere, se prima non fossero pagati della. vettura, & hauendoriceuuti da ciascuno vn mezo zecchino, fecero per fora ancora dar la cortesia...

E montati che funmo, passammo il detto Torrente, sopra il quale è ancovn Ponte per quando l'acque sono troppo alte, & entranmo in camini periculofissimi; doue ad alto à man maica vedeuamo S. Samuele, o Ramatha Sofin, del quale sabbiamo fatto mentione di fopra, & vn'altro luogo il quale io penfo, benche non l'affermo, sito. effere Silo mentouao nel 3. libro de i Re, doue gran. 1. Reg.1. tempo riposò l'Arcadel Signore.



A. Lauacro de Turchi. B. Molchea.

C. Pellegrini. E. Mont' Oliven. D. Sepolchri de Turchi. F. Silo. AccoLIBRO TERZO.

Accostandosi alla fanta Città, non s'incontra altro che rouine di Case, Chiese, e simili edificij, e quella non si vede, fin tanto che non s'arrina mezo miglio appresso, nel la cima d'vn Monte, più alto di quello di Sion, sopra il quale in parte è fituata, che tende verso la valle di Iosafat: Perilche non si mostrano da questa banda, se non. vna, ò due facciate delle muraglie, e'l Castello con la Torre d'vna Moschea li vicina.

E subito che la vedemmo, ci gettammo giù da' nostri Afini, & inginocchioni cantammo: Te Deumlaudamus, Vrbs beata Hyerusalem, & altri simili Hinni, rendendone gratie infinite à Dio, per hauerci condotti fin là,e fat

tici degni della vista di quella.

Ciò finito discendemmo à piedi per vna pianura,nella quale ci erano alcune vigne, oliueti, e Moschee; e frà l'altre vna affai bella, cinta di muri: E si vede à man diritta il Campo Fulone , luogo ; doue Rapfaces biastemo 4. Res. 18. Iddio,stando il Popolo di Gierusalemme sopra i muri, e vi sono molte rouine notabili, sepolchri, & vn luogo quadrato, come vn Natatorio, doue i Turchi, e Maomet tani fi lauano. E così andammo alla volta della Porta. detta di Giaffa, ò del Castello per esserci vicino.

Iui arriuati mandammo ad auuifare della nostra venu ta,il Padre Guardiano de'Frati di S. Francesco,nel Con-... uento di San Saluatore, che foleua effere nel Monte Sion, e non potendo noi entrare nella Città senza liceza, ci fermammo vna buona mez' liora, bene stracchi dal viaggio c'haueuamo fatto quel giorno, per caldo, per mala gente, e cattiuo camino, poco manco di 39. ò 40. miglia, come alcuni di cono; perche difficilmente si puonno considerare le distanze de' luoghi in quei Paesi, massimamente caualcando sù gl'Asini , & essendo fermati più volte . .: Finalmente vennero il Drag omanno del detto Conuento, e certi Turchi da parte del Cadì, ò Sangiacchò, che c'introdussero, e ci menarono sino alla Porta del detto Conuento; doue il detto R. P. Guardiano c'aspettaua, e si riceuette benignamente . I detti Turchi uisitarono le 4-12-0

### VIAGGIO DI GIERVS.

nostre bagaglie, e furono i nostri Nomi, & Cognomi, che sono i proprij del nostro Padre senz'altro, come Pie

tro di Giouanni) posti in iscritto.

Poi il detto R.P. ci condusse ad alto . & essendo rinfrescati, volse vedere le nostre licenze, le quali mostrate notò vn'altra volta i nostri Nomi, e veri Cognomi con le nostre patrie, e s'informò bene, perche ci erauamo venuti,ò per deuotione,ò per forza di qualche giustitia, guadagno, ò scommessa. Poi essendo egli apparecchiato co i suoi Frati, fece vna Processione intorno al Chiostro, che pon è troppo grande, cantando anco il detto Te Deum landamus, & altri Cantici à ciò ordinati, e noi à due, à due la seguitanamo. Ritornati in Chiesa, e finito l'Vfficio,il R. P. ci fece, quasi in sostanza di questo che segue, vna picciola effortatione, & ammonitione di ciò che conueniua fare, lodando il zelo, il quale per tanti perico li, e non senza gran trauagli, e spese di così lontani Paesi c'haueua fatta pigliare l'Impresa di quel fastidioso,nondimeno degno, e fantissimo, viaggio all'imitatione della Regina di Saba quiui venuta, per conoscere solamente Matth. 12. quello, ch'ella haucua inteso della fapienza del Re Salamone. E dopo la venuta del Redentore, S. Paolo per ve-

3.Reg. 10. 2. Paral.y. Act. 21.

Sulp. Seue, 'dere S. Pietro, poi all'essempio di S. Elena Madre dell'Im lib 2. fact. peratore il Gran Costantino, già vecchia Santa Paola

Hierony in nobile Matrona Romana, S. Girolamo, & altre persone Epith. Pau. Sante, & Illustri, e piene di pietà, per vedere con gl'occhi loro carnali la Città, che fù Capo della Chiesa antica Ebraica; e doue ha preso l'origine, e l'institutione la Cattolica Christiana. La Città eletta d'Iddio, oue egli hà posto il suo dignissimo nome, e d'onde è vscita la sua fanta parola, del nome della quale ancora hà chiamato il 4. Reg. 22. Paradifo; cioè la celefte, regale, e libera Città di Gierufa-·lemme nostra Madre . Poi per vedere, e toccare i luoghi; doue è nato, & hà conuersato, e patito quel ch'è più che Salomone, il quale non era se non vna creatura, e dotato

della gravia di colui, ch'è Creatore del Cielo, e della Terra, fonte della prudentia, e bontà, & d'ogni bene . I Giu-

3.Reg 2. Efai. z. Gala.4. Apo.j.

dei

dei cl sono anco venuti da tutte le parti del Mondo, per 3. Hiero ad riuerenza del Tempio fatto dal detto Salomone, e del & Marc. Santa Santorum: doue è il propiniatorio, & i Cherubini, e l'Arca del testamento, e della manna, e verga d'Aaron folamente 9.

Noi altri Christiani ricercammo i sepolchri de San- 1bidem. ti Martiri, facendo stima: e meritamente dicendo, ch'è be nedetta la Terra,nella quale S. Pietro, e S. Paolo, hono re dell'effercito Christiano, sparsero il loro sangue per il nome di Giesu Christo, e se per loro (che sono se non. feruitori, & huomini) è gloriosa la professione, e visitatione, come in tutti i modi non sarà atsai più questa, oue ciò hà fatto il Nostro Signore, e Dio dell'yniuerso, per la loro, & nostra salute? Quanto dunque deue essere più sa lutare, & honoreuole à vedere, e visitare il suo monume to, doue ogni volta che ci entriamo lo contempliamo in spirito; giacendo dentro il suo lenzuolo, & vn poco appresso gl'Angeli del Cielo sedere al piede, e su la pietra. ch'è dinanzi:Poi al capo il Sudario rinuolto, e tanti altri misterii; e veramente si può ben dire: Beati sono gl'oc- Luc.te. chi che veggono quel, che voi vedete. Che pagariano il nostro Santissimo Padre il Papa, Cardinali, Vescoui, e Pre lati; l'Imperatore, Re, Prencipi, e grandi della terra, parimente tutte l'altre buone, e deuote petsone, per godere, secondo il loro desiderio, di questo vostro singolar bene ficio, e frutto che deue addolcire tutti i vostri trauagli paffati; e non gli è permeffo per la fierezza di colui, che non lo conosce, anzi n'è particolar nemico, e per i nostri falli, l'hà in suo potere. Et quanto guadagno ne riportarete all'anime vostre, se con debita humiltà, deuotione, e contritione, visitate quelli Santissimi luoghi . Perciò vi configlio preparateni à piangere con la Maddalena le vostre offese, e con la Religiosa, e pia Paola à goderui il s. Hieto. in contento . Dite con lei chi m'hà giudicato degno, poue- Epith. Fall. ro peccatore, di basciare la sepoltura doue il mio Signo re è stato posto, orare nella sua spelonca; e doue la Vergi ne s'infanto, e doue è morto, e resuscitato per me : Can-

Canti.

tate nel vostro cuore. Io hò trouato colui che desideraua l'anima mia, & il luogo che il mio Saluator elesse per fua patria, &c. Confessateui, communicateui, e fateui degni di godere tante Indulgentie, ch'in tutti questi Santi luoghi che vederete per incitare i fedeli Christiani, & ad incaminaruici oltre i proprij meriti di quelli, confecrati dal gran Melchisedech, ci hanno concesse i Santi Pa dri, i Papi innanzi, e dopo: S. Siluestro il quale per il Bat tesimo, che dette al Gran Costantino Imperatore, hà aper ta la libertà a'Christiani di fare sicuramente l'essercitio della nostra Religione, edificar Tempij, & Oratorij publi chi, e venire a'detti luoghi, sopra tutti gli altri che sono al Mondo santi, famosissimi, e principalmente venerabili, e degni d'effere ricercati; e voi che ci sete arriuati, non vi persuadiate che sia lodeuole la vostra venuta in Gierusalemme, se non ci hauete fatto ogni debito, che vi fi richiede. E se volete godere della felicità del vottro viag gio, scaceiate da voi ogni vano desiderio: Non cercate co Macha, 23, me il Re Herode di vedere alcun fegno di Christo per

Io.12.

curiosa inuestigatione, ò come coloro che cercauano la fua presenza corporale, per hauer inteso ch'egli era di bel lo aspetto potentissimo, & incomprehensibile, nell'operare parlare, e viuere: Et accioche, come costoro, non vi facciate indegni d'ottenere da lui alcuna risposta alle. vostre dimande: onde potreste indarno, ò vanamente hauer tentato quella impresa, & affaticatoui il corpo con poco vtile delle vostre anime; percioche questo sarebbe vn cercar Christo senza speranza di poterlo mai trouare; E sapete che quelli che ci vengono per ambitione, ò per pompa, ò per effer visti, ò per scommessa, ò guadagno mondano, hanno già conseguito, à danno loro, il premio di loro vanagloriofi, e terreni proponimenti.

Con questi ci auerte ancora che se vi era frà noi alcuno che sentisse male della fede Cattolica Apostolica. Romana; non volendo, come è detto, confessarsi, e communicarsi, che non si mettesse in testa il pensiero d'entrare al Santo Scpolcro; e nel luogo della Natiuità del no-

ftro

fro Redentore; perchenon gli faria permeffo, ancorche che poteuamo fera, e mattina, anzi cutto il giorno, fare le nostre deuotioni nella Chiefa del Conuento, e conseguire i perdoni, e gratic, che si guadagnauano per il paffato in quella del Monte Sion.

Hauendo Papa Sisto Quarto (al cui tempo i Turchi, e Santoni l'occuparono, e cacciarono i nostri Religiosi) transferite quelle del luogo doue discese lo Spirito santo sopra gl'Apostoli, e Discepoli al grand'Altare, e quelle del Santo Cenacolo, doue il nostro Signore ordinò, & instituì la sacratissima Cena, & Eucharistia: A quel dal lato destro del detto Altar maggiore; e della sua apparitione a' detti Apostoli; eS. Tomaso entrando, doue stauano le Porte serrate, all'altare à mano manca, le quali tutte sono di plenaria remissione de'peccati, dicendo vn Pater noster, & vn' Aue Maria . E più ci disse hauer'autorità (e che la daria a' Padri che nominaria per nostri Confessori ) d'assoluere di tutte le sorti di peccati, eccetto d'hauer contrafatta la segnatura di Sua Santità, ò d'esser'Heretico, de quali l'vna è riseruata ad esso Pontesice, el'altra particolarmente à lui, potendo egli dopò la refipiscenza, e conuersione, dispensarne, & assoluerne .

Finalmente hauendoci data la beneditione, ci licentiò, e ci fece condurre alle nostre eamere, e poco di poi chiamar alla cena, che ci era apparecchiata; & è da sapere che tutti i Pellegrini alloggiano, e mangiano li dentro; poi partendo dando ciascheduno (secondo la sua qualità, e modo, e consideratione della pouertà del Conuento, e la spesa che sopporta ) ciò che gli piace.

L'alloggiamento di detti Pellegrini è distinto da quel lo de Frati, & era di due solari, mà il Cadì, persuaso da alcuni malitiosi, e sospettosi, ne hà fatto leuar la metà.

Dapò cena fummo di nuono chiamati in vna piazzetta, doue alcuni de Frati, come ordinariamente fanno à tutti, ci lauarono i piedi, con acqua calda bullita col rofmarino, poi gli alciugazono, e bafeiarono; e mentre gli altri cantauano certi Hinni, e Cantici proprij, fempre in-

### 126 VIAGGIO DI GIERVS.

ginocchione, e ciò fatto andammo à ripofarci.

Il di seguente, che si la Domenica vitimo d'Agosto pagammo ciascuno al Cadì due zecchini d'oro per conto dell'entrata della Città, e dopò pranzo il detto R. P.

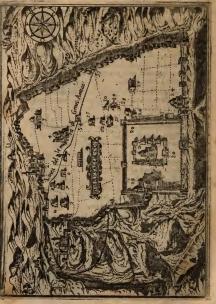

LIBRO TERZO.

a Porta di Giaffa. 14 Doue i Giud.volfe- 24 Chiefa di S. Anna. 2 Castello de' Pisani . ro pigliar il corpo 25 Probatica Piscina . 3 Monafter.de Catto. della V. M. 26 Cafa di Pilato . 4 Chiefa del S. Sepol. 15 Doue S. Fietro piafe 27 Cafa del Re Herode Cafa di Zebedeo . 16 Fonte di Siloe . 28 L'arco di Pilato. 6 Porta Ferrea . 17 Fonte di Maria Ver. 29 Chiefa del Spafmo. 7 Cafa di S. Marco. 18 Porta Sterquilina. 30 Simon Cireneo. 8 Cafa di S. Tomafo, 19 Chiefa della Prefe, 31 Cafa dell'Epulone, 9 Chiefa di S Iacomo. della Verg Maria. 32 Casa del Farisco. 10 Cala d'Anna Pont. 20 Piazza del Tempio. 33 Cala di Veronica. 11 Porta Dauid. 21 Tempio di Salam. 34 Porta iudicialis. 12 Cafa di Caifa Pont. 22 Porta Aurea. 15 Porta Effraim. 13 ll S. Cenacolo, 23 Porta di S.Stefano. 16 Bafarre.

ci menò à visitare molti luoghi santi, cominciando alla Cafa di Zebedeo, doue nacquero S. Giacomo Maggiore, eS. Giouanni Euangelista Fratelli, ch'è nella strada douc è l'entrata della Chiesa della Resurrettione, altramente detta del S. Sepolcro, la quale è stata Chiesa colleggiata, & adesso è Moschea.

Vn poco più auanti, tornando à man maca in vn vico lo,e poi alla diritta, è la Porta Ferrea fatta da Alessandro rea. Magno, piccola, baffa, & in volta, & vn poco profonda; Egip.lib. 5. per la quale S. Pietro (effendo per l'Angelo liberato dal Act. 124) la prigione d'Herode) passò per mezo delle guardie, e diffe: Nunc scio vere, &c.

Passata quella si piglia à man destra, e poco più innan zi à man sinistra, si troua la casa di S. Marco, doue il det to S. Pietro bussò all'hora, & iui è vna Chiesa sola oscu, Marci. ra,e ben antica (come sono quelle delle case d'Anna, q A&.12. Caifa Pontefici) guardata da Preti Soriani.

Vicendo di là à man diritta su'l cantone della strada, Domus S. ci è vna Chiesa tutta rouinata, nel luogo doue su la casa Actiz, di San Tomaso.

Nell'altra strada quiui appresso, tornando à man man ca,s' entra in vna piazza, doue altre volte fù vn Hospitale con la sua Chiesa bella, e grande, che ci è ancora, fabricata da' Spagnuoli à honore di San Giacomo Maggiore Apostolo ; il quale per ordini d'Herode ci fù decapitato,nel luogo che si mostra in vna Capelletta, à man maca dell'entrata, ragioneuolmente adornata, & illuminata

LAUGIU DI GIERVS.

di cerre lampadi;nella quale s'entra discalzo, & inginocchione basciando, dopo hauer fatta la sua Oratione, vna pietra posta nel pauimento sotto l'altare, ch'hà vna incifura tonda, e profonda di tre dita, & iui ancora, prima che'l detto San Giacomo, fil vecifo vno chiamato Iofia; e tengono quella Chiefa gl'Armeni .

Et è da sapere ch'in questo luogo, & in tutti gl'altri, Auenimen doue andammo quel giorno, &i feguenti, il detto R. P. cantaua, ò leggeua, o altri in nome fuo, vna parte di qualch'Euaugelio, o Lettione, facendo mentione di ciò, ch'iui era stato fatto, o successo, con l'Antisona, & Oratione accommodati: Poi vna picciola effortatione, e dichiaratione dell'Indulgentie, che s'acquiltano, e questo bastarà esser detto per tutto, e per abbreuiare la serittura.

Partendoci di là, donammo certi Maidini per limofina, e vno di quei Preti Armeni ci presentò da beuere d'vn'acqua bonissima, la quale tiraua d'vn pozzo, o cister na che stà appresso la porta dentro la Chiefa.

Domus An ng Pontifi-

Lo. 18.

Hauendo iui finito, ci menò in quella, ch'è nella cafa che già fù d'Anna Pontefice, doue il Nostro Signore fi condotto prima, & ini interrogato della fua Dottrina, e de'Discepoli, riceuette de'schiaffi, e più obbrobrij. E di fuora rincontra il muro di quella Chiefa, fi vede vn vecchistimo, e grosso tronco d'oliuo; rigettado nondimeno rami verdi, de quali ne pigliammo alcuni, doue ( vi pie creditur) il nottro Saluatore, afpettando ch'il detto Pon refice fusse in ordine, fu strettamente legato: Questo luogo è anco nelle mani de gl'Armeni, i quali habitano in certe Casetre, edificate nella piazza di quella, cinta di mu ri, come vn picciolo Monasterio, e medesimamente è al carico di detti Armeni: Quelli di S. Saluatore, cinquan ta, o fessanta passi fuori della porta della Città, anticamete chiamata Porta del Monte Sion, ouero di Dauid; verso mezo giorno, &altrettanto, ò poco più, ò manco, lontana di quà, da gl'edificij del Monte; doue è il S Cenacolo, nel luogo che fu la casa di Caisa, parimente Pontefice, che diffe, e profetizzò, effere netellario ch'va huomo mo-

Matth. 16 Marc. 14. Luc. 22. 10. Id.

riffe



A. Cafa di Caifa

B. Pilone soprail quale cantò il Gallo. C. Luogo done si scaldò S. Pietro con i Ministri .

riffe per tutto il populo , e doue il Nostro Redentore riceuette delle battiture; & hauedo velato il vifo gli sil det
tol Profetizzaci Christo, chi è colui che c'hà percosso Il
fil scongiurato per Iddio viuo , e giudicato esser degno
di morte . In quella Chiesa la pietra dell' Altar grande,
è quella della bocca è entrata del Monumento , grossa e
spessa (scondo chio hò potuto giudicare) d'un palmo, Euc. 24mezo, longa d'otto, e larga di quattroseccetto in un luogo doue l'hanno rotta. A mano manca del detto Altare,
in un luogho picciolo, estretto, nel quale si entra per una
porticella, si dice ch'il Nostro Signore ci si gettato comein una prigione, aspettando il giorno, & sin che susse fin che susse sus-



A. La pietra della bocca del monumento B. Prigione di Chruto

Fuori, incontra il frontispitio della detta Chiesa, è il Matth, 26. Marc. 14. capitello della colonna, fopra la quale canto il gallo Luc. 22. negando San Pietro il fuo Signore, e Maestro .'

Et nel mezo della piazza ch'era Atrium Pontificis . vn poco à man manca, que è piantato yn arbore, è il luogo doue i Soldari, & i Ministri si scaldanano, & anco S. Piear anthe tro in compagnia loro, quando foce l'virina delle detto negationi, di done ( riguardadolo il Signor con l'occhio della misericordia) si parti piangendo amaramente. Il detto R. ci fece montare in su'l terrazzo d'yna parte de gl'alloggiamenti di depti Armeni; eper yna finestra. che riguarda verso il mezo di,ci mostro (quasi di nascofo, dubitando effer vifto, o scoperto da Santoni Turchi.) gl'Edificij del Monte Sion, itii appresso; doue in vna mal-

Sacri loci Môtis Sion

-67.15

10. 18.

Matth. 26. fa fono compresi, Primo. IlS. Cenacolo, doue Giesù Christo rostro Redentore Marc. 14. fece l'yltima cena con i suoi discepoli, & instituì il santo Io. 12. I. COLIL

Sacra-

Sacramento del suo pretiosissimo corpo, transostantiando il pane, & vino in sua Diuina carne, e sangue.

Vn poco più abbasso è'l luogo, doue lauò i loro pie- sunt pedes di,e doue fù preparato l'Agnello Pasquale. Apostoloru

Poi doue sopra cento, e venti credenti, ò discepoli, Io. 12. AG.1. & 2. discese lo Spirito Santo in forma di lingue di suoco, il

giorno della Pentecoste.

Dopò, doue entrando, essendo le porte serrate, apparse a' detti suoi discepoli, otto di dopò la sua Resurret- Luc. 24. tione. Et ancora dopò altri otto di , essendoci S. Toma- 10. 20. fo, al quale fece toccare le sue santissime, e viuificanti pia ghes.

Similmente doue fù gettata la forte, per entrare nel- Ad. L l'Apostolato di Giuda, che s'era appiccato, e cascò sopra Matthia, il qual luogo è dinanzi la porta, e le scale della Chiesa del detto Santo Cenacolo; & altre volte è stato compreso con quella; mà adesso giace per terra..

Quiui appresso è quello, doue la beatissima anima del la Vergine Maria si separò dal suo immaculato corpo, e doue per fingolar prinilegio il giorno della fua morte tutti gl'Apostoli (dispersi per il mondo per predicare l'Euangelio ) si trouarono, e frà gl'altri Discepoli, quello di S. Paolo, cioè S. Dionisio Areopagita, comescriue . egli medefimo . -

Lì vicino era vn'Oratorio, doue S. Giouanni Euange-

lista celebrava spesso innanzi di lei.

Yn poco più verso l'Oriente, ci è la cellula, ò cameretta, douc ella (dopo l'Ascensione del suo carissimo Figlinolo fin alla fua partenza di questa vita) si tenne, & haueua la fua ordinaria refidenza ...

Al lato della Porta Settentrionale del detto Santo Cenacolo, à man manca è il luogo done s'vecise il detto Agnello Pafquale, appresso il quale gran tempo hà riposato il corpo di S. Stefano Protomartire, e Gamaliele Ad. 12. Maestro di San Paoloca . C A Il S. Cenncolu.

Et vn poco declinando verso Leuante si trouz il mogo, doue li fece la dimitone de gl'Aportolique li sur la Vi 3311 D



A. Il S. Cenacole,
B. Cafa di Caffa:
E. Cafa di Caffa:
E. Luogo dour Giudel volfero pi- E. Porta Steriquilina.
gliane il copo della V. M.
E. P. Conte & Natatorie Siloe.
G. Ques-

© Quercus Rogel.

H. Chiefa della presentatione delM. Doue; fi na [colero gl' Apostos]

La Vergine Maria.

N. Monte della Orient.

L. Fonte della Vergine Maria.

O. Costo d'Anna Rouge for

I. Fonte della Vergine Maria.

O. Casa d'Anna Pontesice.

K. Ponte del Torrente Cedron.

P. Doue si sepelliscono i Cattolici.

Vi fono etiandio fecondo fi prefume (perchei veftigij fono pochi) i fepolchri, doue furono fepelliti i fregio Profeta Dauid, Salomone, & alcuni altri Re, pon pofti nel gran monumento Regio, che fi vede dall'altra ban
da della Città: Hircano Figliuolo di Simone Machabeo, 10fe. lib.
aprì quefto fopradetto fepolchro di Dauid, e ne cauò 11, deaniq.
3000. talenti, de'quali ne dette ad Antiocho, c'haueua.
3602. affediato Gierufalemme 500. accioche leuaffe la fua arEgefip.lib,
mata,e fe n'andaffe via. 11 medefimo volfe tentare il Re
Herode con ifperanza di trouare il fimile;ma fili gabbato,
benche pigliaffe alcuni vafi d'oro, & altre cofe rare: E cer
cando troppo curiofamente più innanzi, fin che fcoptì
l'vene de el'ifteffi corpi di Dauid, e Salamone, perfe qui-

ui duo Ministri dalle sammech'indi vsciuano.
Di tutti questi Santi luoghi, si comeanco di molti alri, Christiani per essente, per loro peccati, stati indegni, e per altri giudicij occulti d'Iddio, al presente ne sono banditi, e gl'occupano i Turchi, che ne hanno fatto
Mosche, habitationi de i loro Santoni, & alloggiamenti
d'animali.

E folamente gli falutammo di lontano. Poi vícendo del ferraglio di quella Chiefa, & habitatione di detti Armeni; andauamo à mano manca per il giardino, e per difopra vn muro baffo, che ferue di chiulura; vedemmo il Cimiterio de' Padri, e Frati di San Francefco, doue anci fepellifcono i Chriftiani Cattolici, pagado qualche cofa al Sangiaccò, che caua danari, e fà il fuo profitto del tutto.

Quindi ancora fi può vedere apertiffimamente l'edificio del detto S. Cenacolo, al quale i detti Turchi c'hanno aggiunto vna Torricel la di Moschea, & hanno fatto vna cuppoletta, per coprire l'apertura che c'era, nel luogo doue discese lo Spirito Santo.

3 Sopra

VIAGGIO DIGIERVS.

Sopra il medefimo Monte verso Occidente, dierro à questo Cimiterio, e del detto Santo Cenacolo, si veggono i vestigij del Palazzo, Casa, e Torre del Re Dauid, donde vide, es'inamoro di Bersabea Moglie di Vria, che si ba gnaua nella fonte del fuo giardino, qual'è ancora ben. intiero, e cinto di mura, à basso nella Valle, sotto questa Montagna di Sion; evi ci passa dinanzi il camino, che và

à Bethelem . Ritornando verfo la detta Porta di Dauid, elassando dil onio la à man manca, pigliammo vna stradetta, che discende di lungo il muro della Città verso la valle di Giosafat,& al principio doue la detta stradetta si è separata dal gran camino, il R.ci fece mettere inginocchione sopra vu môtone di pietre, dicendo che quiui era il luogo, doue i Giu dei voltero pigliare il corpo della Vergine Maria, por-

tandolo gl'Apostoli à sepellire, ma ne furono impediti, e percoffi dall'Angelo.

Iui è stata vna Chiesa ò cappelletta (si come anco in. tutti gl'altri luoghi che dirò più appresso) fondata per la deuotione de'nostri Antichi, segnalatamente da santa He lena, madre del gran Costantino, la quale in Soria, e nelle parti di Leuante, ne fece fabricare, secondo la voce commune, più di 5 ao. mà son di tal sorte annichilate, che non fe ne vede vestigio alcuno, se non ne i luoghi, de' quala farò espressa mentione, e questo seruirà ancora al Lettore d'auertimento generale: E se non fusse, prima la gratia d'Iddio, e la frequente visitatione che vi si fa; la memoria di loro situatione si perderia facilmente del tutto.

- Circa 150. paffi più à baffo, & vn poco più di fotto la porta detta Sterquilina (per la quale i feroci Giudei, venendo dal Giardino d'Oliueto, menorono legato, e mal trattato il N. S. verso la Casa d'Anna Pontefice ) è à vin cantone dell'antiche mura della Città, la Grotta, doue San Pietro, dopo hauer negato il Signore, si mise à tro piange- piangere amaramente, quella per il soccorso, e malitia. del tempo, e de gli huomini, & anco per mancamento di trattenimento, è quasi del tutto cascata; restandoci po-

chiffi-

One S. Pie-Manh. 16. Luc. 11.

6. Reg.11.

LIBRO TERZO.

chissima profondità. E di là sopra la detta muraglia den tro la Città appresso il tempio detto di Salamone, si vede vna bella, e gran Chiefa, intitolara della Prefentatio-Luc.2. ne,e Purificatione della Vergine Maria, tutta coperta di piombo, & era anticamente nel comprendimeto (al man co il luogo doue ella stà ) del tempio vecchio del detto Salamone, & iui fù presentata la Santissima Vergine per seruire con l'altre à Dio.

Quiui tenne ancora, nel di della fua Purificatione, Simeone, il giusto, il Fanciullino, Giesù Saluatore, sù le Luc :.

braccia dicendo, Nunc dimittis.

Continouando la discesa trouammo la fonte, & i Na- Fons & Na tatorij di Siloe, fotto, & al pie del Monte Moria; al pri- loe. mo de'quali Natatorij, il nostro Redentore mandò il cie co nato (hauendo onto i fuoi occhi con vn poco di loto fatto con la sua santa saliua, e terra) à lauarsi, e riceuet- 10.5. te la vista: Iui è stata edificata vna Chiesa, all'honore del Saluatore illuminatore; della quale l'Altar maggiore era fopra la detta fonte, mà poco edificio, se non vn picciol muro all'insù del buco di quella fontana, ne resta in piedi,& à mano manca certe quadrature del Natatorio, ornate d'alcuni pilastri. Questa piscina prima era nel hor- Esd. s. to del Re,e fù murata da Sello figliuolo di Chod . Noi vi trouammo alenni Turchi che si lauzuano, i quali ci volfero vietare il descenderci. Tuttauia ci andammo, & beuemmo dell'acqua d'essa; guardandoci nondi meno di caminare, sopra vn poco di pauimento, ch' è à man diritta del detto buco, il quale coloro tengono per Moschea.

Più à basso ancora è la forma d'vn'altro Natatorio più grande, e più largo, hauendo l'estremità verso mezo dì, di forma quadra, & ad alto tendendo à qualche ritondità, come il choro d'vna Chiefa, mà non ci si vede acqua; conciosia cosa che ce n'è, e deue hauer il suo corso per il Ponte, fatto dal Re Ezechia quini vicino, sopra il quale anticamente era Quercus Rogel, & al presente vn'albero 5. Hiem. in moro antichissimo, sostenuto (al manco alcuni de suoi arg. sup. pro rami) da fassi posti l'un sopra l'altro, e sotto di quello S.

Esaia Profeta, essendo per comandamento del Re Manasse seguito per mezo, su sepullito, sui è anco certo pauimento riputato per Moschea...



A. Il S. Cenacolo.

B. Quercus Rogel.
C. Doue si nascosero gl'Apostoli.

D. Ager Acheldemach.

Di là continouando ancora vn poco il discendere; vedemmo nella Valle il pozzo senz'acqua, doue i Preti della legge ( quando i Giudei furono menati prigioni in...

a. Mach. I. Persia) nascostro il fuoco dell'Altare, fotterrandolo, accioche non fusse socoperto; &testendoui per la misericor dia d'Iddio ritornato il gran Prete Neemia, mandò i Nepoti de gl'altri sudetti à cercarlo; i quali non lo trouaro no, mà in vece di quello dell'acqua grassa; La quale spar sa sopra l'altare, e le vittime, s'acces per l'ardore del So le, e sece vo sucoco grandissimo: Persiche in memoria institutiono la festa chiamata, Scenopegia; Poi montando sopra vn'altra Montagna (all'opposito di Sion), chiamas.

ra dell'offensione, entrammo in voa grotta tagliata nella rupe, ò pietra viua; nella quale fono diuerfi appartamenti.come camerette, ch'altre volte furono tutte sepolture & ve n'è vna (secondo che scriue il predetto P. F. Bonifatio; il quale nel suo tempo hebbe la sorte per commisfione di Pava Paolo IIII. dall' Imperatore Carlo Quinto,e dal fuo Figliuolo, il Re Filippo, di scoprire frà l'altre cose il Santissimo Sepolchro del nostro Redentore, per riftorarlo d'ornamenti di marmo) la quale è del tutto fi mile à quella del Nostro Signore; e si mostra a'Pellegrini,mà non è fatto in guisa d'arca, ò tomba, ò cassa, ò ca-



uato, come i Dipintori la disegnano, anzi intagliata in vna delle facciate della grotta, fatta dentro la rupe, ò viuo sasso, e quiui metteuano i corpi de' morti; la boccas della quale è bassa, e stretta; e poneuano innanzi vna. grossa pietra per serrarla.

In quella sudetta grotta, s'ascosero alcuni Apostoli, Ouegl'A. durante la Passione del nostro Signore, & è stata al tempo passato, l'habitatione d'alcuni Santi Anachoriti peni-

tenti, altramente detti Eremiti; e per tutto ornata di pit ture, delle quali si veggano ancora alcune.

Campofan

Ci sono molte grotte simili, e sepolture sontuose, & an tichissime, sopra le Montagne intorno à Gierusalemme . Montando circa vn tiro d'arco più ad alto, alla volta

d'Occidente, trouammo Acheldemach; ch' è il campo che comprarono li Scribi, e Farisci, per sepoltura de'Pellegrini, con trenta danari, che haueuano dato à Giuda, per tradire il suo Maestro, nostro Saluatore; il quale pen tendosene gli rese, & è per questa cagione ancora chiamato, Ager sanguinis. essendo di forma quadrata, e mu rato intorno, medesimamente coperto in parte di volta, & nel resto della detta rupe concaua, hauendo certe cupolette basse, per le quali entra il lume; noi andauamo più ad alto per il fianco,e per certe incauature,& vn per tugio che c'è à man manca, vedemmo molti corpi stess,



- A. Il S. Cenacolo. B. Rovine della Torre di Dauid F. Aquedotto. C. Cafa di Caifa.
- D. Caftello.
- E. Porta di Giaffa.
  - G. Fontana di Berfabea. . H. Mont'Oliueto.

& aluc-

& alcuni innolti in loro fudarij, senza esserne daneggia-

ti,non oftante che sieno stati gran tempo.

Alla cima di quella Montagna ch'è contra Gierufalem me,e rifguarda il mezo dì, fi veggono le reliquie di certi edificij, che fece fare il Re Salamone, alla persuasione delle sue Done, per farci sacrificio à Chamos, & Miloch, s. Reg. Idoli , & Dei di quelle ; e per questa ragione si chiama il Monte dell'offensione, sorto il quale è quello di Sion, e la Vaile Gehenon, altramente detta Thofeth: doue Ado nia Figliuolo di Dauid fece vn grandissimo conuiro pen- 1. Reg. 1. fando di farsi Re, e gli Ebrei che seruiuono à gl'Idoli, 4. Reg. 17. abbrufciauano, e sacrificauano i loro proprij Figliuoli; Quiui sono ancora de'giardini assai diletteuoli, sopra de i quali passammo, e di là frà le rouine della Torte di Dauid; la fontana di Bersabea, & l'Aquedotto che mena l'acqua nella Città, e Tempio; fatto, come si presume, dal detto Re Salamone : E lassando il camino di Betleem à man manca, rientrammo per la porta, detta del Castel lo,nella Città; & al Monasterio per cenare, e riposare; e

# Seconda giornata.

questo fil quanto vedemmo tutto quel giorno.

IL di seguente, che sù Lunedi primo di Settembre, il detto R. P. ci menò all'alba del giorno nella Valle di Giosafat; per la via dolorosa (della quale parlarò più appresso per rimetterla nel suo ordine) la qual Valle si stende dirittamente sotto la Città, frà il Monte Sion, sopra il quale ella è fondata, & il quale se gli congionge verso Occidente, e quello d'Oliueto; situato à dirimpetto, verso l'Oriente; & gli passa per mezo il Torrente Cedron, che riceue le scolature dell'acque, quando pioue, d'ambedue.

Ella fi chiamaua Valle Regia, poi pigliò la fua deno- 2. Reg. 18.

minatione dal Re Giosafat.

Si nominaua ancora conuallis Cedron, & in quella il Re Giosia fece abbrusciare i simulacri de gl'Idoli. 4- Reg. 11. Tito

Tito figliuolo di Vefpafiano Imperatore, volendo affediare Gierufalemme, ci fermò la fua armata; e faccheggiando, e fpianando il Tempio, il Palazzo Regio, el Mon te Moria; fece gettare in quella Valle tutte le loro rouine, e fpianature, ch'in parte la riempirono.

Quetta Valle è molto stretta, mà longa circa due miglia, si dice ch'il mezo , è dirimpetto dal pozzo, doue tiu nacosto il fuoco sarco, fotto la Cerqua Rogel, e si cre de si condo che descriuono i Profeti Ioel, e Zaccharia) ch'in quella si hà da fare il giuditio generale: Ci sono molti luoghi di gran misterij da vedere, come gli dichia raremo l'vno dopò l'altro, e come ci sono stati mostrati.

E prima la Chiefa del Monumento, & Affontione del la Madonna, fabricata non del tutto nella detta Valle, mà alla pendice del Monte Oliueto, e non oftante che quella fia di ben'alta struttura, per il riempimento, com'è des-



A. Montata di 50. scalini. B. Cisterna.

C. Sepolero della V. M. D. Altar grande. E. Luogo, à Mosches de Turchi F. Sepolcro di S. Ioseffo. G. Sepolcro di S. Ioschino, e di S. Anna.

to,del-

LIBRO TERZO.

to, della Valle, ella è tutta fotterrata, e passa la strada, e qualche volta il Torrente per di sopra: Per quella cagio ne ella, benche sia tutta fatta à volte, è molto rumarica, & oscura:La sua situatione si stende da Ponente verso Le uante, oue per di sopra l'Altar maggiore, hà per vna sola finestra (la qual è ancora impedita) il lume: Nel mezo del choro vi è il Mausoleo, o Sepolero della Santissima Vergine Maria, intagliato nella rupe, & ornato di dentro di marmo bianco; e sopra il Luogo doue giaceua il suo Sacratissimo corpo, ci è vn'Altare, nel quale soli i Cattolici celebrano, & ogni di ci vanno medefimamente gl'In fedeli. Dalla banda di fuori egl'è tutto quadrato, esimilmente intagliato, del resto della detta rupe, ò sasso viuo, in forma d'yna capelletta, ci sono due picciole entrate, l'yna verso l'Occidente, e l'altra verso Settentrio ne, enon c'è altro lume che di 18. lampade, ch'ardono quasi continouamente: Si descende in quella Chiesa, per le ragioni dette, per vna smontata di cinquanta scaloni grandi, lunghi, e larghi: a' piedi de'quali innanzi vn'Alta re èvn pozzo, ò cisterna d'acqua bonissima ; a'lati,e quafi nel mezo della detta fmontata, fono due capellette: Nel l'una ch'è à mano manca all'entrare ripofa, fotto l'Altare il corpo di S. Gioseffo Marito, e custode della Vergine Maria, e nutritore del nostro Redentore nella sua infantia: Nell'altra all'opposito sono quelli de Santi Gioachino, & Anna Padre, & Madre di quella Santissima, sotto dui fimili Altari

Di fopra, & all'entrata della detta finontata, ò feefaè vn'edificio quadrato, fatto come gl'ordinari frontipia ci delle Chiefe, e pare che fa fatto più innalzato, miniprefente è spianato come gl'edificij Turcheschi; la Chiefa non ostante che la sua cima sia al paro della terra, è anco essa piastrata di sopra, acciò, come io penso, l'acqua...

non faccia danno alla volta.



A. L'entrata. (Christo. B. Fineltta. C. L'entrata dell'Oratorio di,

D. Buco che vi dà lume. E. Piazza . F. Luogo separato.

Di fuori dalla banda dinanzi, ci è vna piazzetta quasi quadra, diffinta con vn muro piccolo baffo dal camino, e territorii circonuicini nella quale fi descende per sei,ò fette fcaloni, restati d'yna Chiefetta che y era altre volte. · Liattaccato c'èva luogo cinto di mura, riputato per

Nella detta Chiefa del sepolero di nostra Donna, vdim mo Messa, e mentre che quella si diceua ci vennero certi Turchi per far la sua Oratione; e trouandouici noi, seces ro grandissimi gridi, poi ci aspertarono alla Porta, &cal vscire fù forza dargli certi Maidini.

S. Hiero. in 10, 19.

L'Oratorio - Quasi 33. passi andando à mano manca, dietro verso di Christo. Leuante, fi và, e fi discende per vn' Vialetto nella grotta , Epit, Paul. ouer Antro ; doue spesso il nostro Redentoro pregaua Id-Matth. 26. dio suo Padre, segnalatamente la notte quando fu preso, e doue ( cascando in angonia, sudando sangue, & acqua ) fù confortato dall'Angelo; ella è intagliata nella pietra



A. Luogo doue Christo oraua, C. Entrata. B. Luogo dell'Angelo. D. Spiracolo.

viua di detta rupe, essendo stata alle volte sepoltura d'alcuni, de' quali se ne veggono ancora tre, dietro i quattro pilastri, grossi & intagliate rozzamente nella medesima rupe; che sostengono la cima ò volta di quella, appresso gl'vltimi de'quali è il suo spiracolo, ò buco; donde entra il lume per di sopra. Ella di dentro hà 52. passi di circui to, e quasi quindici in diametro, e la volta è ornata con Epit. Paul. certi fiori dipinti, & è molto terribile, deuota, & fanta :: dando grandissima consolatione all'anima contemplatiua; considerando quiui essere stato il suo Creatore inginocchione, santificandolo, e bagnandola co'l suo sanguinoso sudore, e principiadoui la sua passione acerbissima; Et intendendo alla sodisfattione de'nostri debiti, e pacificatione dell'ira, ch'Iddio suo padre haueua conceputa, contro il genere humano.

Nel cantone, doue fi vede vn muro, c'era posto vn'Altare, e quiui era il proprio luogo done Christo fi proster



- A. Done Christo fali al Cielo.
  B. Chiefa di S. Pelagia.
  C. Doue Christo parlò del giuditio generale.
- Doue dittò il Pater noster.

  E. Doue gl'Apostoli fecero il
  Coedo.

  F. Doue Christo piase la Città.
  G. Doue

  G. Doue

LIBRO TERZO.

C. Doue si riposaua la V. M. H. Viri Galiles. I. Doue San Tomaio hebbe la

cintura della V. M. K. Doue la V. M. si riposaua. L. Doue Christo pole i tre Apo-

ftoli. M. Doue Chrifto fu prefo. N Doue è sotto l'Oratorio di Christo.

O. Gethsemani.

P. Sepolero della V.M. Q Doue G uda s'impiccò.

R. Monumento. S. Ponte del Torrente Cedron. T. Sepolero de'Giudei.

V. La Valle del fico malederto. X. Strada di Bettania. Y. Strada di Gierusalemme.

Z. Torrenze Cedron. &. Hortus Gethsemani fine Oli

nò; e vi era posta vna colonna, doue l'Angelo lo confortò; mà l'vno, e l'altro giaceno senz'ornamento, & ordine per terra, di quel Speco, Antro, ouero Grotta Santiffima, parlò affai Santo Girolamo, & altri facri Dottori.

Poi ritornando per dinanzi al fanto sepolchro della Vergine Maria, montammo vna parte del camino, che và su'l Monte Oliueto, verso il luogo che si dice viri Galilei,e contra la rinchiufura d'un giardino tra i fassi, è un. poco della Rupe, che si mostra scoperta, oue S. Thomaso, vide portare la benedetta Vergine Madre, in corpo, & anima al cielo; e riceuette per testimonio la cintura di quella

Paffando la detta rinchiufura, all'entrata d'un giardino e di sopra d'vn'antica, e picciola volta; vi è l'vno de i luoghi, doue quella gloriofa Vergine dopò che'l Noftro Re- 31 37707 dentore fu montato al cielo, visitando, e contemplando spesso i luoghi, doue era stato, si mise à sedere per riposar, fi: E iui era anco il giorno, che S. Stefano fù lapidato, cir ca 200. passi più auanti fotto la Città; e pregò per lui, acciò non mancasse della sua costanza, e fede: Questo recita: no tutti i Christiani Orientali, e noi insieme con altre

cosette simili, piamente lo crediamo. Vn poco più auanti nel medefimo giardino è vn Monticello fassofo con tre cime discosto, secondo l'Enangelio,da'l luogo dell'Oratorio fudetto, vn buon tiro di pie tra; doue il Nostro Signore fece restare i tre Apostoli, S. Matth. 26. Pietro, S. Giacomo, e S. Giouanni; e disse: Trista è l'ani- 10, 12, ma mia fino alla morte, restate qui, e vegghiate, &c. sede-

te quì, fin tanto che vada, & ori, &c.

In Epit.

Quat-

Quattro ò cinque paffi più à baffo, difeendendo, ci è va lugo piccolo, firetto, e rinchiuso di sassi posti l'uno sopra l'altro senza calee, dopte cinque, ò sei huomini alla sila, & uno dietro l'altro, ci possono stare, ne permettedo colui ch'adesso possiede, ò occupa il detto giardino, che s'aggrandischa, ne quasi che si conserui cosige li era l'enetrata del detto giardino d'Oliueto; doue Giuda con labsus d'un corre di que si fecterati, e tristi, lo venne à trouarese doue per la virtù della sua onnipotente parola, dicendo: Io son colui che cercate, gli sece cascare tutti in dietro; & ouepoi lo presero, legarono, stratiarono, etrattarono erude lissimamente, s.

Questo giardiuo há ancora de gl'Oliueti vecchissimi; mà è diuiso in diuerse parti, tanto per il camino, come

per le chiusure.

Vícendo da quello, & entrando in vna firadetta, chevà verío il Ponte del Torrente Cedron, si mostra il luogo
Matth. 14.
Mate. 14.
porta Aurea, che no se ne vede più alcun vestigio si haneua lasciato il Nostro Signore gl'altri otto Apostoli, andando verso il detto giardino.

Torrente Cedron.

Seguitando il noltro camino di lungo al Torrente Cedron, che corre, come fi è detto, per mezo della Vallez di Giofafat, & all'hora non vi era acqua, mà dimottrabene, che quando pioue, ella ci corre con vehemenza, e fotto vn cantone della Citrà, doue la muraglia và ad alece, edirimpetto la fepolutar d'Abfalone, ci è vn ponticel lo di pietre d'vn'arco folo fopra il detto Torrente, à baffo del quale verfo mezo giorno, ne i faffi che fono quafi al fondo, fi veggono i veltigij de 'acrofanti piedi, & mani del nostro Redentore, non in piena, e diritta forma, & per fettione; come quelli che fono nel Mont'Olineto, mà vn poco più florti, così come d'una perfona chè ftrafcinata; e buttata, ò cafcata, come, fenza dubio, egli era da quel li Tiranni, che l'haueuano preso, e encuano nelle loro feclerate mani.

Certi



A. Il S. Cenacolo.

B. Rouine della Torre di Dauid
C. Doue si nascosero gl'Apost.

D. Ager Acheldemach. E. Monte dell'Offensione.

Certicontemplatiul fopra quello, ch'il Salmifta dice:
Beueua nella via del Torrente, prefuppongono, ch'effen-Fal. 16do egli affaticato, & alterato da tante angolcie, s'abbasò
per beuere, e non gli fi permedio, E più, ch'effendo la mol
titudine de maluagi, e crudeli huomini, che lo menarono, in tanta furia, non potendo pallare fopra il Ponte, lo
ttrafeinarono per i detto Torrente, ò fotto à quello, e
che le pietre, come la cera-per redimono di loro crudeltà, uceuettero l'imprefione, & ancora il giorno d'hoggi
fi veggono, bèche per l'indiferetione d'alcuni pellegrini,
( perche non fi può chiamare deutoine, volendone, sper vna cupidita d'hauerne qualche pezzetto, fcancellar
gli del tutte) cene fono già alcuni rotti, e guaffi, da colpi di faifi, e marcelli che ci fono fati dati.

Auanti questo fanto luogo, à piede d'una Montagna, ancora detta dell'Offensione, ò del Scandalo sono due re-4. Reg. 11.

gie sepolture intagliate, si come pare, nella Rupe propria,l'yna (cioè quella ch'è indietro, & à basso, non hauendo altro ornamento che l'entrata fatta di lauoro corintiaco, & non effendo di dentro altro ch'yna grotta, come le communi,mà più grande) alcuni tengono che fia quella del Re Iofafat, hauendo dato il nome suo alla 4. Reg. 21. Valle,& altri del Re Manasse, il che hà più del verissimi-

. Reg. 33. le, dicendo la facra scrittura, ch'il primo fù sepellito nel sepolcro de' suoi padri, e l'altro in quella della sua casa, ò giardino.

La grande rileuata in quadro, di lauoro dorico, & ornata di meze colonne, fopra le quali vi fono delle cornici doppie, con vna base, che hà in cima la ponta pirami dale tonda, finiendo con fiori, è il monumento ch'Absalone figliuolo di Dauid, si fece fare in vita:non v'essendo 2. Rez. 18. però apparenza, ch'iui fia tato sepellito, mà in vna fos-

losep. li. 7- sa, appresso il luogo doue sù vcciso, sopra la quale sù messa vna pietra grossa. Verso la cima della sudetta; sono



A. Sepolcro d'Abfalone.

B. Grotta di S. Giaco

B. Grotta di S. Giacome.

due gran buchi aperti; mà io non sò à che si seruino, e da basso verso il piede, e quasi sino al mezo del primo base, sono molti sassetti, ch' i Mori, e Turchi, grandi, e pic coli, e d'ogni fesso, & età, passando, ci gertano: Medesima mente il di d'hoggi,in vituperio, & abominatione, della ribellione, che gli fece contra il Re suo padre; Il luogo doue sono le dette due sepolture è quadro, & incontra ò fuori del camino intagliato nel fasso viuo

Come è ancora quella del Profeta Zaccharia, figliuolo di Barachia, altrimenti di Ioaida, gran prete, veciso frà 2. Paral.4. il Tempio, e l'Altare, regnando il Re Gioab, ch'è poco S. Hier. sup. discosto dalla sopradetta,e se gl'assomiglia, eccetto ch'in Matt. 15. luogo di base,e piramide tonda: Vi è vn coperchio quadro, e rileuato in forma di ponta di diamante, tutte due sono alte da quindici, ò diciotto piedi, e quadre al par-

ragone.

n ha-

2.00-

02/13

fimi-

0000

200

bla-indo for-mel-

'Iui à canto è l'entrata dell'Antro ò Spelonca, doue si nascose S. Giacomo Minore Apostolo, mentre ch'il nostro Saluatore parl, con proposito di non mangiar, ne be re, sin tanto che lo vedesse risuscitato, & è questo luogo 1. Conis. più che gl'altri fuoi fimili, rimatto nel fuo intiero, fegna latamente di fuora, fatto di marmo, e con colonne in for ma d'yn picciolo Portico; e per di dentro non vi è altro

ch'vna spelonca d'antiche sepolture.

D'indi passammo il detto Torrente, & andauamo alla fontana, la quale tutti i Christiani, & Infedeli d'accordo, chiamano Fonte della V. M.; e credono ch'ella ci lauò spesso i pannicelli del suo diuino fanciullino; vi si discen de per molti scaloni, auanti che si venga all'acqua, & al nostro arriuo vi trouammo de Turchi. Perilche conuen ne contentarci di lauarci solamente i nostri occhi, con vn poco d'acqua ch'andò à pigliare la Guida, e senza far altro debito, ritornammo donde erauamo venuti.

Ripigliando il nostro camino, per il luogo doue sono i vestigij de sacratissimi piedi, e mani di Christo, sotto il Ponte di Cedron, le salutammo, e basciammo di nuovo: Poi andando più auanti vedemmo ad alto à man diritta

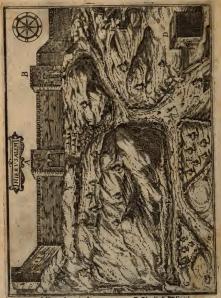

A. Porta Auree.
B. Porta S, Stephani.
C. Douefu lapidato S. Stefane.
D. Sepolcro della V. M.

E. Giardino d'Oliueti. F. Torrente Cedron. G. Ponte del Torrente. H. Sepolture de Turchi.

vn'inarcatura disfatta, che fù la Sepoltura di Giuda traditore; & era iui appresso l'arbore doue disperandosi s'ap- Matth. 34 piccò, della quale il tronco è restato in essere, fi come ci è stato detto, da cinque ò sei anni fà, ch'è stato tagliato, & estirpato.

Iui intorno fi sepelliscono i Giudei; & è alla finistra del detto Mont'Oliueto .

Dall'altra banda ne' muri della Città (la quale è stata d'intorno rinouata, eccetto in quella parte, doue solamente è riparata ) si vede la Porta Aurea antica; per la quale il nostro Saluatore Giesù Christo, dopò hauer rifuscitato Lazzaro, sedendo sopra l'Asina; fece la gloriofa,e solenne entrata in Gierusalemme; e su riceuuto con grand'honore,e giubilo del popolo, ch'era venuto alla festa, tre giorni innanzi la sua acerba, e dolorosa passione; Aug. 11. gridando: O fanna figliuolo di Dauid, benedetto fia colui che viene nel nome del Signore, &c.

Quella Porta è così chiamata, per essere stata indorata, Egip.lib.s. & era doppia, hauendo le sue cornici intagliate di lauo- 6.42. ro composto à fogliami; & è per l'imperscrutabile prouidenza d'Iddio, dopò che la Città è frà le mani de gl'In

fedeli, chiusa, e murata. Alcuni presuppongono che l'habbiano fatto, per esser vicino al Tempio, accioche la piazza di quello, per l'entrata del Populo che viene di fuori, non si profanasse. Hauendo per questo il gran Solimano à fua misura, fatto aggrandire la Porta del Grege, al presente chiamata. Srefano di S. Stefano, là vicina alle due bande della quale, contra la Legge de Turchi, sono sculpiti due Lioni, che si riguar dano l'vn l'altro, & è il medefimo fopra l'entrata d'vna Moschea, dall'altra bada della Città, della quale s'è fatta mentione doue habbiamo parlato della nostra venutas mà non hò potuto sapere che cosa significano, se non che le mura della Città, e le dette Porte erano state rinouate al tempo che la gouernaua vn Christiano rinegato.

Fra le dette due Porte, circa ducento passi più à basso Ad.7. di quelle, à canto del camino di Cedaar, sopra yna parte

della rocca che si discuopre, vi è il luogo doue S. Stefano

Protomartire fù lapidato.

Indi entrando per la sudetta Porta dentro la Città e passando la strada che và al Tempio di Salamone (così chiamano effi quello ch'è lì appresso, nel luogo, douce era l'antico, e rouinato per Tito Imperatore, nel mezo d'vna gran piazza) fatto dalla sopradetta S. Helena, ò secondo alcuni da Homor figliuolo di Carab, che fù il rerzo Signore che seguitò la dannata, e superstitiosa Setta di Maometto; il qual Tempio è di forma sferica, ottogona, & ornato per di fuori ad alto di tegole, e mattoni coloriti alla damaschina. & à basso de marmori bianchi, ch' hanno tolti dalle Chiefe del S. Sepolcro, e di Betleem, e la Cupola è tonda, coperta di piombo. Di dentro, dicono ch'è tutto imbiancato, e che nel mezo delle colonne vi è vna pietra grossa inalzata, hauendo per disotto vna cauerna; e che sopra di quella pietra sedette l'Angelo, che percosse il popolo d'Israel di peste, quando David l'haue-Moria, ch'egli comprò per cinquanta cicli d'argento, fa-

2.Reg. 24.

2. Paral, 21. ua contato; & era l'Area d'Areuma Iebuseo nel Monte cendoui di poi vn'Altare, doue sacrificaua per placare l'ira d'Iddio: Questa pietra, auanti che i Christiani pigliassero per forza d'arme la Città, su da loro coperta di mar mo,e fattone vn'Altare: la piazza del qual Tempio può hauere di quadro vn'buon tiro d'arco, e per mezo v'è vn' altra piazzetta poco più ad alto, che ferra il detto Tempio, & hà in ciascuno de'quattro cantoni, vna capelletta, & vn portico, doue fi sale per certo scale poste verso Ponente, per entrare nella detta piazza grande, sono quattro Porte: L'vna delle quali è chiamata la Spetiofa, doue S.Pietro, e S. Giouanni andando al Tempio, sanarono il Zoppo nato:L'altra poi verso Leuante, è la Porta Dorata, al presente murata. Quella del Palazzo di Salomone è verso mezo dì ; E dalla banda di Settentrione è l'altra, vicin'alla Probatica piscina; doue Giesa Christo sanò il Paralitico, il qual essendoci stato trent'ott'anni, non ci haucua potuto entrare, quando l'Angelo moueua l'ac-

· LIBRO TERZO.

qua; questa piscina si vede per di sopra vn muro, di là dalla strada, & haucua circa cento sessanta passi di longhezza, e trenta di larghezza, e cinque Portici ; ne'quali giaceuano gl'ammalati, aspettando la detta commotione; de'quali due verso Ponente, sono ancora in parte aperti,e gl'altri verso Settentrione serratije ci sono al pre

sente fabricate parecchie case. L'acque dell'offerte, e dell'immolationi del Tempio anticamente quiui scolauano,e li appresso si vendeuano le pecore, per sacrificare; mà al presente è piena di mondezze, parendo che sia il residuo d'vna vecchia fossa, tutt' intorno ferrata, incontra i muri della piazza del Tempio, nella quale, come ne anco nel Tempio, non permettono, ch'entri alcun Christiano, sotto pena della vita, ò che si faccia Turco: Et essi medesimi andandoui si cauano le . scarpe, e lauano i piedi; facendo gran vergogna à noi, che portiamo così poco rispetto, e riuerenza alle nostre Chie se, veramente Case d'Iddio, e nelle quali per la sua onnipotenza, e grand'amore che ci porta, sempre è presente.

Qualche quaranta passi più auanti, nella strada che và à man diritta oltra e vicin' ad vn'arco vecchio, si troua subito per di sotto certi edificij à detta mano, per andare alla Chiefa di S. Anna, Madre della Gloriofa Vergine Sant'Anna Maria; fabricata nel luogo doue electa, & il suo Marito Gioachino risedeuano, quando Eleazar il gran Prete rifia tò la loro offerta; e doue poi la Vergine Santissima su con

ceputa.

IU-

62,

10-

La Chiefa (al prefente occupata da'Maomettani ) è di bellissima struttura, liauendo già à canto vn Monasterio di Monache, del quale il Chiostro con le sue colonne è ancora ben intiero; e pagando vn Maidino per testa, il Santone vi c'introduce, e per vna finestra, e mediante vna piccola scaletta, entrammo nella camera di S. Anna, ch'è fotto il choro, e l'Altar grande mal tenuta; nondimeno riseruata à Cattolici, i quali ci ponno celebrare ne'giorni della Concettione,e Natiuità della Madonna;non elsendoci altra entrata, ne lume, che di questa finestra. Vicen-





A. Porta S. Stephani. B. Porta della piazza del Tépio. C. Tempio. D. Probatica Pifeina.

E. Chiesa di S. Anna. F. Casa di Pilato. G. Casa del Re Herode. H. Scala fanta.

I. Areo

1. Arco di Pilato. K. Chiela del Spalmo. L. Simone Cirenco. M. Filiz lerufalem. N. Cafa dell' Epulone.

O Cafa del Farifeo. P. Cafa di Veronica, Q. Porta Indicialis. R. Monte Caluario

Vícendo di là, ripigliammo la strada maestra, eve- Casa di Plnimmo alla casa di Pilato, che stà à man manca: l'entra- lato. ta della quale è affai bella, e magnifica, mischiata di pie tre bianche, e roffette; e quiui fà refidenza il Sangiacco Gouernatore della Città, & Prouincia. ..

Poco più innanzi à man diritta, & al fine d'vn vicolo, è la casa del Re Herode, lontana dall'altra, circa quaran- Casa del Re ta, ò cinquanta passi; l'edificio della quale è ancora assai Herode. bello, & in quella il nostro Redentore (essendoui stato mandato da Pilato ) furono fatte molte derifioni,e beffe. Luc. 29.

Seguita la detta ilrada maestra, che da quì innanzi si chiama la via dolorosa, nella quale il Saluatore caminò coronato di spine, e carico della Croce, spargendo il suo pretiosissimo sangue, con tanti trauagli, angoscie, e dolori, che douerebbe mouere ogni cuore ch'iui passa à lagrimare, e sospirare, e contemplare che sotto le bruttezze,e cose infami, delle quali è coperta; giaceno i sassi vermigli,tinti del detto pretiofissimo sangue; sopra i quali nesfuno merita, ne anco douerebbe caminare, e si calpestano senz'alcun rispetto, da'piedi de'Villani, & empij peccatori.

Dal medefimo lato della detta cafa di Pilato, e poco più innanzi, è ancora il letto della Scala santa, ch'auanza sopra la detta strada (del quale li scaloni furono portati à Roma, e posti à S. Giouanni Laterano) che menaua al Tribunale del detto Pilato, chiamato Licostratos, Hebrai cè Gabbara: la quale il nostro Redentore, dopò essere stato flagellato, e coronato di spine, montò tutto sanguinolento, e discese carico dell'arbore della Croce, essendo contra di lui stata pronunciata l'ingiusta sententia.

Il qual detto luogo di Licostratos, è quello doue Pila to interrogo, e parlò co'l Signore, il prefato P. F. Bonifatio, il P. Guardiano, & altri moderni, che vanno là

più spesso che non desiderano, per parlare al detto Sangiaccò, dicono esser ancora nel suo intiero, pauimetato di pietre larghe, e quadre, ben polito, che dimostrano d' essere di struttura antichissima, & anco, per volontà diui na, le figure, & imagini dipinte sopra le mura, rappresentanti ciò che c'è stato fatto.

Ma l'accesso per i Pellegrini Christiani, è difficilissimo; spetialmente al Luogo della flagellatione, e coronatione (ch'è vna capelletta antica, tonda, e fatta à volta, douce al presente si mette il bestiame; à man diritta in vna par te del Pretorio antico ) per cagione della moltitudine delle Donne, e gran famiglie che vi sono. Il detto P. F. Bonifatio, dice efferui stato introdotto con i duoi Frati da vna vecchia, e vi si sentina vn romore, e certi colpi, come se vi si slagellasse alcuno. Il che la detta Vecchia,e la sua famiglia confessarono hauerlo così sentito per spa tio di sessantianni, che ci stauano, e si presupponeua, ch' erano certi Gindei quiui condennati fino al giorno del Giuditio, aspettando, venuto quello, di discendere nell'Inferno, per hauerci flagellato il lor Meffia.

Hora bifogna fapere ch'il detto Pretorio, e la Corte



doue erano i Giudei, e Farifei gridando, fono divisi per Arco del la strada in due parti; & erano auanti vn'arco, in forma Pilato. di Ponte, ò Porta, che si vede lì appresso, antichissimo, & è affai alto; e più largo che la detta strada che passa per mezo, bordata di mura, e case da ciaschedun lato.

In cima del quale vi è restato qualche poco d'edificio, come vna Galleria; hauendo verso l'Oriente vna gran finestra diuisa da vn pilastro; per la quale il detto Pilato mostrò il nostro Redentore flagellato,e coronato di spi- Luc. 23. ne, dicendo: Ecce homo, & c.

10

11

ni

Molti hanno scritto, ch'in vna pietra grossa murata in quel arco, dall'altra banda sono intagliate, e scolpite quel le parole: Tolle, tolle, crucifige eum ; ma io non me ne fono anisto, per non esfere stato ammonito; ne anco è leci to fermarci, ne voltar gl'occhi in quà ò in là: E può effer il detto Arco discosto dalla sudetta montata (secondo che con fretta hò possuto comprendere) intorno à ottan ta paffi.

Quasi cento passi più innanzi, dalla medesima banda, La Chiesa sono i vestigij d'vna Chiesa tutta rouinata, e chiamata, del Spasmo Spasmus Virginis Marie, & è nel luogo, doue con alcu- ne Marie. ne pie,e deuote donne, era la dolorosa Vergine madre, e vedendo il suo carissimo figliuolo passare così mal trattato, impiagato, & infanguinato, e coronato di spine, carico del graue arbore della Croce, e sententiato à morte per compassione, e dolor materno, cascò in terra tramor tita ; e vi soleua effere la pietra, sopra la quale ella cascò innanzi l'Altar grande, mà dopò che detta Chiesa è rouinata, e profanata; ella è stata posta sopra il gran portico della Chiefa del Monte Sion.

Discosto di là circa 66. passi, su'l cantone, doue vna strada triuiale torna à man manca (trauersandoci quella che viene dalla porta d'Effraim; verso Settentrione,e và verso mezo dì, e doue sono i Bagni nouamente fatti, c'hanno la cima fiorita à modo di corona ) fu costretto Simone Cireneo (cheveniua dalla Villa, & era padre Matth. 26. d'Alessandro & Russo, che furono martirizzati per il no- Luc. 23.

me di Giesù Christo) ad aiutare, & à portare la Crocdel Signore, dubitando i Giudei, che non venisse meno nel camino, e che non hauerebbono potuto fargli patirela crudel morte, e tanto infame, come essi desiderauano, e secero.

E quafi nella medefima contrada, poco più auanti è il luogo doue parlò il nostro Signore, voltandosi alle donne che lo piangeuano, e seguitauano, dicendo: Filia te-

rusalem nolste flere super me.

Da trenta, ò quaranta paffi più auanti, dalla medefima banda,vi è la cafa del ricco Epulone, mentouazo dal nofitro Signore nell'Euangelio, che di fuori, e nell'entratadimoftra effere fitat grande,e fontuofa: Mà io non vi hò vifto altro che caualli, e garzoni di fialla.

Ritornando di là , in vna firada giuftamente incontro la detta cafa,verfo Ponente da fettanta paffi, à man manca vi è la cafa del Farifeo, nella quale (hauendo egli connitato à pranzo il noltro Redentore) venne la Maddalena, la quale hauendogli lautati i fuoi fanti piedi, con le fue lagrime. 83 afciugati con i fuoi capelli, otterine remisflo-

ne de'suoi peccati.

Seffanta paffi più innanzi, nell'ifteffa ftrada, e dalla me defima banda, paffata vna picciola arcatura, come vina 2Porta, è la caía antica, e caduca (hauendo l'entrata picciola con tre, ò quattro ficaloni guafti per montarci y del la buona, e pia Veronica, che per compaffione prefentò al noftro Redentore, vedendo il fuo fanto volto pieno di fangne, fudore, iputi, & altre villanie, il fino velo di lino per nettarfi, il quale lo prefe, e glie lo refe, figurato con la fina fantifima Effigie, fi come egli è coferuaco, e fi moftra in Roma in diuerfi giorni dell'anno nella Chiefa, di San Pietro.

Quindi fin à cento fedici passi, passaudo fotto vnalunga, & antica arcatura, o volta, di là d'una strada picco la, che trauersa verso la piazza del Tempio; si rappresenta vn'antichissima Porta, mezo murata; e delle prime che surono satte in Gierusalemme, e riguardando l'Occiden

te:chia-

LIBRO TERZO.

se ; chiamata per Nehemia, la Porta Vecchia; & era già Neh.s. al tempo de'Gebusei, che regnarono in Gierusalemme, Heb. 13. innanzi che i Figliuoli d'Ifrael vscissero d'Egitto ; fuori della quale si vede in piedi vna colonna rotta, restata di due che ci soleuano essere, & è quella Porta, donde s'vsci ua dalla Città, per andare al Monte Caluario: Il quale ( destinato alla punitione, e supplicio de'Malfattori al tepo della Legge rigorofa) era di fuori: Et essendoui stata placata l'ira d'Iddio, & introdotta quella della gratia, per dispositione Diuina, ristorando la detta Città, l'Imperatore Elio Adriano, dopò la destruttione fatta per Vespasiano, e Tito, è stato rinchiuso in quella ; la qual Porta; perche quiui fi pronunciauano le fentenze de condennati alla morte ; fù chiamata Iudicialis ; dalla quale è Matth. 27. lontano il Monte Caluario, quasi ducento venti passi; & Marc. 15. intutto dalla casa di Pilato (doue il nostro Redentore 10.19. cominciò à portare la sua aspra Croce) intorno à sette, Hier. in Eò ottocento.

pit.Pau.etc.

Di tutti quei santi Luoghi non habbiamo altro godimento, che di vedergli caminando; perche non è lecito fermaruici,ne riuerirgli,co'l capo scoperto,ne sar altro fegno, ne riguardargli, ne manco scriuerne, ò annotarne alcuna cosa publicamente.

E continuando la strada, salendo sempre verso Ponete ritornamo al Monasterio, e riposamo il resto del giorno.

Terza giornata.

T L Mattedi secondo di Settembre, il sudetto R.P. ci menò per la Porta di Damasco, di lungo le mura della fanta Città ; e per dinanzi la sepoltura della Madonna; doue trapassammo la Valle di Iosafat; & vn poco più in sù dell'horto d'Oliucto; doue il nostro Redentore fù preso; cominciammo à salire per il camino, che si rappresentò à mano dritta, e per il quale egli stesso spes- Dan. 11. se volte hà montato con i suo i Discepoli, sopra il Monte Oliueto, è chiamato ancora Santo, il più alto di quelli, che si trouano intorno à Gierusalemme, fertilissimo, e



A. Doue Christo sali al Cielo.

B. Chiesa di S. Velagia.

C. Doue Christo parto del giuditio generale.

D. Doue ditto il Pater noster.

E. Doue gl'Apostoli fecero il Credo. F. Doue Christo piace la Città. G. Doue si riposauala V. M. H. Viri Galilei.

OTTHE

tutto piantato di Vigne, & Oliui, nel quale il nostro Signore fece molti mifterij, e giace à dirimpetto, giustamente alla Città verso Leuante

25 25 35 ·22.711.8 .1 .30A

1. Il primo luogo che quiui incontrammo, è quasi nel me zo del camino, sopra vna picciola punta spianata per farci vna Chiefa (della quale vi fono ancora alcuni pochi ve fligij, tenuti da Turchi per Moschea ) e quello doue il no Luc 19. stro Redentore rifguardando la S. Città; e preuedendo il male c'haueua da venire sopra di quella, pianse: perche di là la vedeua, come ancora al presente, persettamente.

.s.vid

.. Montando vn poco più à man diritta, si troua vn'altro piano picciolo, oue si vede vna volta pertugiata per di so pra, restata, come si crede, della detta Chiesa, ch'altre volte vi fù; comprendendo quei due luoghi infieme ; & iui i dodici Apostoli composero il Simbolo della nostra fede, che noi chiamiamo il Credo.

Più in sù è il luogo, doue il nostro Redentore insegnò à suoi Discepoli, & à noi à pregare Iddio; dittandogli Matth. 6. l'Oratione Dominicale, cioè il Pater nostèr, &c.

· Iui parimente fu vna Chiefa Chiamata Domus panis.

-. Poi peruenimmo à quel luogo, doue i Discepoli gli Matth. 24domandarono i fegni del fuo yltimo auento e della confummatione del Mondo, &c.

Ci giace ancora per terra vn pezzo d'vna colonna del-Ia Chiefa, ch'altre volte vi fù.

Questo luogo è quasi giustamento sotro quello, doue il nostro Saluatore quaranta di dopo la Resurrettione. gloriosamente, e trionfantemente falì al Cielo.

E tutti i detti luoghi sono verso l'Occidente del Mon te, in fronte della Città.

Quafi nella cima del medefimo, incontro gl'Edificij antichi della Chiefa, verso mezo giorno, vi è la Cella stretta, ò spelonca; doue santa Pelagia famosa, e ricca me retrice Antiochena, fece aspra penitenza, dopò la sua con uersione, in habito di Romito, & vi è la sua Sepoltura, ma non ci potemmo entrare.

Invitia Pana trum.

Nel mezo di detti Edificij è vna Capella edificata nel Direct luogo

Mar. 16. Luc. 24. Act. Is

luogo doue il nostro Redentore per la sua propria virm) ascese al Cielo: & è di forma sferica, à otto faccie, ò cantoni, fatta di marmo bellissimo, e di struttura Dorica per di fuori;non hauendo per di dentro più di dodici pie di di spatio in diametro .

hb.2.

Ella, come il fanto sepolero, era già situata nel mezo d'vna Chiesa grande, e tonda; fabricata con l'altre, per ordine di S. Helena; mà al presente è tutta rouinata, eccetto le mura che, come in forma di Castello, la circon

dano ancora....

In quella Capella nel pauimento, si vede la forma d'vno de piedi del nostro Saluatore, restataui impressa, come se fusse in cera, nella pietra: E sono gl'vltimi vestigij, che lasciò, salendo al Cielo, essendo quella dell'altro por tata, e posta nel Tempio moderno di Salomone, per i Tur chi, & iui da loro tenuto in gran riuerenza, si come anco quelta già detta, effendo a'Christiani la detta Cappella ftata tolta, e vietatagli l'entrata, fotto pena di ducati ducento d'oro, e fattone vna Moschea. Il che è stato cagione, che non habbiamo hauuto tanto bene di poterla vede re di dentrojanzi fù forza contentarfi di falutarla da lon-

tano, e per la Porta del detto muro.

Lib Ger. Hi Hier. to. 3. inloc.Heb. Paul. Nola. Episc.epist. a.ad Seuer. Eufeb.in vi ta Conft.li. 3. cap. 42. Sot in hift. Tecl. 14. Sozonie. 2. hift Eccl. r. Nice. s.hif.

ftor.

Eccl. 30.

Alle volte auiene, che dando qualche cortesia al Sanrone, che n'hà la cura (maffimamente quando è folo) ch' egli permette secretamente l'adito; mà non bisogna, se non entrare, & vscire, dubitando di esser visto, e tradito; Quelli, e principalmente i Religiofi, che vi fono stati introdotti, dicono questa forma essere la più polita& d'yn piede il più bello, che si possa trouare nel Mondo . B. Sulpitio Seucro dice, che volendo i Muratori panimenta re il detto luogo, co'l resto della detta Chiesa; le pietre, terra,e calce gli faltarono nel viso, come s'hauessero spu cato, e mandato fuori per la gola tutto ciò, che s'applica ua per coprirlo: E non ostante, che le dette forme fiano state conculcate, già molt'anni sono. Iddio (in tutte le fue cofe marauiglioso ) non hà permesso che si scancellaffero.

Dett2



A. Capella dell'Afcentione. B. Cellula di S. Pelagia.

C. Rouine del Monasterio. D. Porta.

Detta Chiefa era già accompagnata d'vn gran Monafterio:mà l'yno, e l'altro fon talmente rouinati, che non fi conosce che cose in tante rouine sieno state; nodimeno fono copiofissime d'Edificii, e pare ad alcuni ch'iui à can to fossevn Castello, doue il nostro Signore mandò da Betfage due de fuoi Discepoli à pigliare l'Asina, e'l suo. polledro, sopra il quale montò, facedo la sua Entrata in Gierusalemme. Altri fono di contraria opinione, e che Matta. ( dicendo: Ite in Castellum &c.) parlaffe di Gierusalem me,del che ne lascio la disputa a' Teologi, & altri, à chi tocca di risoluerla.

Il detto Monte Oliveto hà tre elevationi, overo cime. e fopra quella del mezo, ch'è la più alta, auenne l'ammira bile, e gloriofissima Ascensione del nostro Saluator Giesù Christo; e sopra quella verso Settentrione è vna Torricella vecchia con vna Cafetta, che si chiama comunemente; Viri Galilei, non perche quiui gl'Angeli, dopò la Ad. L ----

detta Ascensione, questo dicessero à gl'Apostoli (come il Volgo hauendogli dato questo nome, pensa, e come si può vedere appò diuerfi Autori; pigliando l'argomento da quello che diremo più à basso; ne anco vi è apparenza, che mai vi fia stata Chiesa, ò Capella, ò Oratorio ) anzi dicono ch'era folamente vn luogo, come vn hosteria.doue quelli che veniuano di Galilea fi rinfrescauano & alloggiauano; chiamato per ciò Galilea: Altri hanno anco voluto allegare, che'l nostro Saluatore, dicendo: Pracedam vosin Galileam : cioè dopò la sua fanta Refurrettione, parlasse di questo luogo: Il che è falso, perche la fua apparitione, che fece à coloro, fu nella Prouin-

cia di Galilea, & appresso il Mare di Tiberiade. Nella falda delle dette due Cime, oue è la calata, ò pie ga di quelle; e doue si pigliala strada maestra di Gierufalemme; sopra vn poco di scoperto, si dice esser il luogo done la beata Vergine Maria riceuette dall'Angelo la palma rilucente, che S. Giouanni Euangelista portò innan zi al cataletto, quando condussero (come è detto) gl'Apo stoli il suo immaculato e santo Corpo alla Sepoltura .e eli fu annuntiato il giorno della fua partenza di questo Mondo, e trasmutatione di questa vita caduca nella per-

petua-Il detto F. Bonifatio, feguitando aleri fuoi Anteceffori, che n'hano scritto, è d'opinione, ch'i detti luoghi, cioè doue gl'Angeli differo: Viri Galilei, &c. E doue la Vergi ne Madre riceuette quella Palma, erano contenuti nella gran Chiesa nel detto Monte, per ragione; precisamente del primo, che, quando i detti Angeli parlarono à gl'Apo Roli, coloro non poteuano ancora effere tanto slongati dal luogo, doue il loro buon Signore, e Maestro, e Dio era inalzaro da vna Nube, e montato al Cielo, e disparso da gl'occhi loro, quanto bisognaua, per essere andati sino all'altra cima, lontana almanco quattro, ò cinquecento buoni passi: E l'altro egli dice essere all'entrata della det ea Chiesa, e li propriamente doue ella vidde il suo cariffimo Figliuolo montare al Cielo non più discotto dal la fu-4-330

la fudetta Capelletta che venti paffi, donde, fenza dubbio, e lla & gl'Apoftoli, all'hora non poteuano difcoftar fi troppo, mà è ben da prefupporte, che nell'avo, e nell'al tro, come ancora in quello d'abaffo, & in diuerfi altri luo ghi, ella è andata, e fi è ri pofata ficefte volte vifitandogli, e contemplando; doue per il fuo dolciffimo Figliuolo, e rano flate fatte tante mazatiglie; fegtalatamente mottando quelta Montagna affai alta : Et effendo ella perue nuta innanitche moriffe (fecondo la coputatione che ne fanno alcum denoti Scristori) all'età di feffantatre anni-

Partendo del detto Mogo, ripigliammo di lungo i fudetti Edificii, lafciando infieme co l Monte fempre à

man dritta, il camino verso Bettania. Il primo hogo che rincontrammo, discendendo ver-

COER

parent a hote feature centr

fo Leuante, e la ciando il Monte frà la Città, e noi, trouammo in vna pianurettà pendente verso la Valle; Bet.
Bet fage (anticamente chiantara Viculus Succedatura, disco
fto circa vn mezo miglio dalla detta Chicsa; donde il no
ftro Redentore (com è detto di sopra) mando due de
fuoi Diferpoli à pigliate l' Nana, sei fito polledro, sopra tute, 19,
i quali monto, andando in Gierusalemme, a fare la sua Matt. 11,
unitata: Quello luogo è del tutto rouinato, emon vi si ve. Matt. 21,
de vessirio di habitatione altuna.

Di là più à baffo in detta Valle, fu'l campo che mena al Fiume Giordano, & alla Quarantana, fi vede vna fontana fatta in forma di pozzo, appreffo della quale il detto no fro Redentore (venendo di Galilea, e Samaria, allavolta del detto Berfage (diffe a fuoi Diffeepoli: Ecce a-

Gendimus Hierofolimam, &c.

Marc. 10. Luc. 18.

Quindi il detto R. P. Guardiano ci mostrò di lontano verso Greco, il detto Monte della Quarantana se più di fianco verso il mezo d'vina parte del detto Fiume Giorda no, e del Mare Morto.

Cominouando la detra cofta, e feefa della detta Montegna, c'auicinammo à Betrania, Cattello di Marra, e Ma ra, circa due miglia lontano di là, e laffando la la detta mano; andammo quafi yn miglio più fimanzi, in yna cam

L 3 p



A. Mont'Oliuero.

B. Berfage.
G. Fonte degl' Apolioli.
D. Cala di S. Marta.

E. La pietta done fedeus Chef.

F. Cafa di S. Maddalena. G. Sepolcro di Lazaro.

H. Ca-

H. Cafa di Lazaro. 1. Cala di Simone leprofo.

L. La ftrada di Gierufalemme.

pagnuola, doue i sassi di natura hanno fatte separationi di Terre, come se fossero giardinetti rinchiusi, & là i Mori, & altri habitanti battono, e preparano lor pochi grani, che raccogliono, da'lauori che fanno per lorvio, e mangiare solamente: poi gli mettono in certe grotte li intorno; frà quali luoghi, prima fi troua quello, doue fù la refidenza di S. Marta, che più volte (come buona Albergatrice ) haueua riceuuto, trattato, & alloggiato in. Luc. 10. quello il nostro Redentore,e suoi Discepoli,e vi su fatto l'anno 1142. (fi come parimente in quella di S. Maria.) Maddalena)vn Monasterio di Donne, da'quali hora non si vede vna sola pietra gionta insieme.

Circa trenta paffi,ò vn tiro di pietra più auanti,andan do vn poco verso Settentrione, frà i sassi predetti è vna pietra di colore tirando al bigio, meschiata di bianco, & è poco rileuata; sopra la quale sedette Christo, quando la dettaMarta, e poi la fua forella Maria Maddalena, lo venero à trouare dicendo : Domine si fuisses bic frater to. 12.

mens non fuisses morinus.

· Quella pietra è durissima e bella, e di proprietà, che pare (benche da quel tempo quafi tutti i Pellegrini ne habbiano tolto, & ne pigliano ogni dì, come fanno altroue) che non sia diminuita il che si deue attribuire alla fanta volontà d'Iddio, il quale per tutto ( & precifamente in questo, e simili luoghi per la sua gloria, e noftra confirmatione nella fanta Fede ) mostra le sue mas rauiglie.

· Circa vn tiro di balestra più innanzi, verso l'aspetto del detto Mare Morto, che si scopre ancora vn poco più di là trouammo certi montoni di pietre, & alcuna parte de fondamenti della Chiefa,e Monasterio, fatto nel luogo, doue habitaua detta Maria Maddalena.

- Poi ripigliammo la nostra strada,e con gran prescia; perche gl'Arabi incomincianano accostarsi à noi , verso detta Bettania, mezo miglio di là; luogo molto roui--B 5

nato; mà che pareua nondimeno effere stato affai diletre uole, e ben habitato; discosto, come dice l'Euangelio; quindici stadij, che sono va poco manco di due miglia da Gierusalemme.

Quafi nel mezo della detta Bettania, ci èvn groffo, e grand'Edificio antico, che più tosto hà forma di Castello che di Chiesa; nondimeno altre volte ce n'era vna, che conteneua il monumento del detto L'azaro, doue dopò esserci stato inserrato morto quattro giorni, e già puzzolente; fil refuscirato dal nostro Redentore, e poi è stato Vescouo di Marsilia in Prouenza; doue il suo santo cor-

po ripofa', vn'altra volta morto per martirio.

. I Christiani sono dopò certi anni ributtati, e spogliati di questo luogo tanto segnalato, & honoreuole, da Turchi i quali ( per veneratione del miracolo che vi fu fatto dal nostro Saluatore ) n'hanno fatto vna Moschea; nondimeno vn R. P. Guardiano del Monte Sion , per ispiratione Diuina(come si può ben congietturare, e credere piamente ) s'accorfe d'vna scala antica, nel detto Edificio,

che discende alla volta di quel Monumento, la quale egli hà appropriata per poterui andare, & hà fatto à bafso in forma di Grotte Typa sopra l'altra, due Capellette, con vn'Altare in ciascheduna, doue nella prima su l'Alta re, serue di pietra quella, che copriua il detto Monumento,e la base sotterranez, è nel luogo doue giaceua il des to corpo morta.

IO.TT.

-c All'entrata di quella, ci fu forza pagare a'Villani Mozi della detta Bettanja, a ciascheduno vn Maidino . o

Quindi passammo per i vestigij della Casa di quel Lasaro, poco discosto di là, la quale dimostra essere stata. come va picciolo Castello; hauendo ancora la forma del le fosse, che v'erano intorno; e su altre volte l'Edificio fatto di pietre groffissime, e larghe intagliate à faccie alla ruftica. enta del . in Ma fit na.

Passando le dette fosse sopra vn muro vecchio, andammo alla cafa di Simone leprofo, vicina; nella quale eglifei giorni innanzi Pafqua, fece yn conuiro al nostro Re-

dentore, doue frà gl'altri fù in compagnia il detto La-Zaro rifuscitatoje S. Maria Maddalena sparsell'vinguento 10.12. pretiofo, sopra la testa del nostro Signore; di che alcuni Discepoli pigliarono cagione di mormorare.

Frà tutti i luoghi fanti quiui intorno, questa Casa sola è restata la più intiera, & è d'yna quadratura oblonga. La camera, ò fala doue si fece il detto conuinto, è starale accommodata per Capella, con vn'Altare intagliato nel muro, à guifa d'un mezo cerchio. Il restante per le volte,& altre rouine, moltra effere stato copioso d'Edificial e se ne seruono i detti Mori adesso per stalla ad alloggial re le pecore, & altri beltizini . 5: 2 5 10 11 11 10 0

· Iui il R. P. per rinfrescarci; fece pigliare va poco di pane,e vino, c'haueua fatto portare seco; e così fummo per la gratia, e permissione d'Iddio cibati, nelluogo. done egli volfe corporalmente pigliare la fua refettione

con i fuoi atnici.in:

1000

0

Ritornando di là per la strada maestra verso Gierusalemme, hauendo sempre il detto Monte d'Oliueto à man diritta, passammo vicino al luogo done il nostro Signore ( venendo di Bettania ) trouando vo fico fenza frutto, lo Mart. 21. malediffe; & era il detto fico appreffo vna gran calata fra Marc. 14 le Montagne, doue ancora sono molti fimili arbori.

· Così continouando il nostro viaggio, passammo per di fopra al luogo, doue Giuda traditore disperato s'appicco ; poi innanzi alla Porta Aurea , & aleri ... Matt.ah luoghi sudetti ; ritornammo per la Porta di

San Stefano, e per di dietro la cafa d'Herode, dasciando la via dolorosa. verso il Monasterio.

> CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE CERTICATION OF THE PERSON OF T

## DELLA CHIESA DELLA Resurrettione, ouero del Santo Sepolcro del Nostro Saluatore.

CV la sera, circa le ventitre hore, ci apparecchiammo D per entrare nella Chiefa del Santo Sepolero.

In prima donammo ciascuno (eccetto quelli che pasfauano per mezo Frati, che non pagano se non la metà, fi come i Frati Minori pagano niente) noue zecchini d'oro, per il Tributo che ne piglia il Turco; Il quale, come è da credere, se non fusse quel guadagno, non haue rebbe lasciato tanto tempo quella Chiesa intiera;ne per messo l'arriuo di tanti Christiani à lui estranei, e nemici capitali; nel suo Paese, i quali zecchini, si come ci su detto, si spendono per nutrire i Pellegrini Turchi, che vengono in Gierusalemme, ò passano per la Meccha, e tutti fono alloggiati in vn Hospidale grandissimo, e sostentati tre giorni: Oltre i detti zecchini, donammo ancora ciascuno quaranta Maidini per zuccaro, & altre cose, che conuenne presentare al Lemino. & à suoi fimili.

Poi ancora vn'altro zecchino e mezo al P. Guardiano, per le cere che si consumano nelle Processioni, che si fanno alla venuta de'Pellegrini, nelle Chiese del Santo Sepolcro, e di Betleem, come intenderete più appresso.



## DICHIARATIONE DELLA pianta della Chiesa del S. Sepolcro.

1 L'entrata della Chiefa.

2 La pietra dell'ontione. 3 Per andar al S. Sepolero.

# 11 S. Sepolcro. 5 Doue Christo apparue à S. Maria Maddalena.

6 Doue stana S. Maria Madda.

7 Capella dell' Apparitione. 8 Altare della Flageliatione.

9 Altare della S. Croce. 10 Appartamento de'Frati.

II Capella de gl'Angeli. 12 Carcere di Christo.

13 Capella della diutione des vestimenti.

14 L'afidata alla Capella di S. Helena.

15 Le 4.colonne che gemono.

36 Smontata per andar al luo-go dell' inventione della S. Croce.

17 Doue fu trouata la Croce di Christo.

18 Doue l'altre. 19 Capella di S. Helena.

20 La fedia di S. Helena.

21 Capella della colonna dell'-Improperio.

22 Scala per falir'al Monte Cal

uatio. 25 Altati del Monte Calnario,

14 Luogo doue Christo fu inchiodato.

25 Capella dell' Imolatione d'a

26 Doue & conferua l'Alrare di Melchisedech.

27 La crepatura del Monte. 28 Capella dell'ontione, & il Se

polcro del Re Gotifredo. 29 Sepoltura del Re Baldouino

30 Doue ftettero la V. M. e S. Giouanni

31 Buco doue dicono effere il mezo del Mondo 12 Choro è Tribuna della Chie

33 Sepoleri de'Re, e Regine.

mattia. 36 Capella de'Giacobiti. 37 Capella de'Goffiti.

38 Capella de gl'Abiffini. 39 Capella de gl'Armeni.

40 Capella de Gorgianie

Questa Chiesa del Santo Sepolcro è grande, e di bella struttura, nella quale sono i più santi, segnalati, degni, e venerabili luoghi, che sieno in tutto il Mondo, come il Monte Caluario; doue il nostro Signore soffrì l'acerba morte,e passione; & il detto Santissimo Sepolcro, nel qua le giacque tre giorni; e d'onde con tanta gloria, il terzo giorno risuscitò; e poi molti altri, di che parlaremo ancora.

Non si vede cosa alcuna per di fuora del corpo di quella Chiela, saluo il frotispitio dell'Entrata, ch'è verso me-20 di hauendo due Porte, l'yna turata di mura, e l'altra





ferrata co'l Sigillo del Sangiacco, la quale non s'apro-fenza fua licenza, e la riferrano, quando alcuno vi cintrato;

trato ; ordinariamente vi sono denero di ciascuna natione de'Christiani alcuni Preti, ò Ministri, come della no Iftra, quattro ò cinque Religiosi, ch'iui fanno l'offitio, e mantengono le lampadi ardenti, e ci stanno sin tanto che sono richiamati; e che se ne mandino de gl'altri.

Nella detta Porta vi èvn buco, per doue si parla à loro,e se gl'amministra quello, c'hanno di bisogno.

Le dette Porte,e frontispitio, sono d'architettura assai bella, e all'antica, con i loro pilastroni, e cornici sfogliate, d'opera composta; e sopra quelle dette Porte sono pie tre che trauerfano, come architraui, nelli quali fono scol pite la Resurrettione di Lazaro, l'Entrata di Christo in Gierusalemme, e la Scacciata de Venditori fuori del Tem pio,e fimili Historie.

A man diritta di queste verso Tramontana è la Torre. ò Campanile della detta Chiesa ben proportionato; mà le Campane furono tolte da Saladino Re d'Egitto : perche il Maomettano non soffre alcuna, & altre volte o fu la detta Torre coperta di piombo; mà la cima di quel la è cascata, ò gettata à basso.

Frà le dette due Porte èvn banco è muro poco inalzato ; doue sedono i Turchi contando i Pellegrini che ci

A man manca è vna finestra, che dà lume, e riguarda nella piazza della Capella del Monte Caluario.

Poi feguita vna Capelletta rileuata, e coperta d'vna volta à guisa di Cuppoletta sostentata, & ornata in ciascheduno de quattro cantoni, da vna colonna, hauedo ver so mezo di nella detta piazza vn'altra gran finestra; per la qual Capelletta si faliua, auanti che l'entrata sosse anco turata, per dodici, ò quindici scaloni al detto Monte Caluario; & al terzo ò quarto di quelli, vi è vn pilastro mezo rotto :

La detra piazza, ò strada può esser così larga, come il detto frontispitio della Chiesa, & altrettanto lunga, innanzi della quale è la prigione de Turchi.

Si vede ancora per di fuora la gran Cuppola coperta di piom-

di piombo, ch'è lopra la Naue della detta Chiefa, & (come quella di S. Maria Rotonda in Roma ) aperta nel mezo; mà quella di Roma, di dentro è fatta di pietre in vol ta e questa alla groffolana di legno cedrino.

Ancora fi mostra quella che và su'l core più alta e più aguzza che l'altra, tutta coperta, & impiastrata; hauendo anco certe scale di pietra che buttano in fuori, per mon tare adalto. Il resto della coperta di quella Chiesa non fivede,e pare che fia piana.

A' due lati fono molti Edificij, e porticellese frà l'altre vna, ch'è l'vltima;è più piccola dal lato finistro verso Leuante, hauendo dinanzi certi fcalini, & è quella done

fi và al luogo chiamato il facrificio d'Abram.

La detta Chiesa è fatta in guisa di Croce, potta direttamente da Leuante verso Ponentese le cruciate da Settentrione verso mezo di, doue è la dett'entrata sotto il Monte Caluario, che è à mano diritta; e si vedech'ella effata fatta in più volte; eche sono due congionte infieme:L'vna intitolata della Refurrettione d Sepolcro del Saluatore; e l'altra Monte Caluario, ò Golgota: Quel-·la del S.Sepolero, è di forma sferica, hauendo due chioftri, ò anditi, l'vno fopra l'altro; Hora di due colonne qua dre, & vn pilastro in mezo, & hora di due, ò tre, & vna colonna nel mezo di quelli è il Sannifimo Sepolcro nella forma che diremo più apprello, dirittamente fotto l'apertura della detta coperta, la quale fola gl'amministra la chiarezza, e la luce del giorno.

Frà le dette colonne, e pilastri da basso, e le mura che cingono quella Chiefa; hanno gl'Armeni, Coffeti, Soria ni, & altri Christiani Scismatici, lor appartamenti, Capel le, & Oratorij; doue fanno il feruitio fecondo il loro ri-

to & idioma.

E può la detta Chiesa hauere di larghezza in diame-

tro, frà quelle colonne, circa 72. buon passi.

Le dette colonne, & il resto di quello ch'è piano, sono state tutte incrostate di tauole di marmo bianco; che > i Turchi hanno leuati i e fotto la cupola, ò tetto erano e mon de l'aldes des



più figure, e rappresentationi di Profett, e Sati, fatte di lauoro mosaico indorato, nel presente molto lograto dalla humidità, & antichità, frà i quali sono anco l'Imperato,

re Costantino verso mezo di , & all'opposito la sua Madre Santa Helena.

L'altra Chiefa di Golgata, fituata incontra; mà più ver fo Leuante, è per di dentro tutta di pietre bigie, con belli pilaftri del medefimo, e d'un lauoro molto attifitofo, tirando fu'i fine, anco un poco in ritondo; mà nel mezo hà più di longhezza: E ben vero, che chi voleffe confiderare in tutto il luo comprendimento, e come fi congionge all'altra, trouaria che foffe rotonda, massimamente alle due eftremità.

Quetta hà il fuo choro, ò tribunale murato intorno, terminando dietro l'Altare principale per mezo cerchio come ancora il Chioftro, e Capelle che ci fono intorno; il qual choro è occupato da Greci, & hà nel pauimento fotro vintalenzacolo di borno, vina pietra colo vin pertugio, ò buco tondo, che molti congietturando quello che dicela, facra Scrittura: In medio Terra, Deuts opera-mustificatione del propositione del propositione

Ella è sutta in volta, hauedo la Cuppola alta, e coperta, & è fatta in guisa di Croce, come è detto; doue nella cro clara ch'è verso mezo dì, è contenuto il Monte Caluario; e nell'altra la prigione di nostro Signore; mà vn poco più, come di fuori della fua fabrica, e d'vn'altra più baffa, e più antica; della quale è parimente la Capella dell'Apparitione, & altri Edificij, che si veggono à canto à quella. Nondimeno tutti talmente fi congiongono l'vno con l'altro, che non vi è se non vna Chiesa, e sotto vn. medefimo tetto, lunga di 90, passi, e larga di 5 s. seruando la prima; doue è il Santo Sepolero, all'altra di Naue; la quale io direi essere stata fatta per S. Helena, se non vifosse messa la sua Effigie, e quella del suo Figliuolo frà i fanti Profetis mà può ben effere, che quando quella fua fosse slata rouinata, che quelli, che di poi hanno rifatte, e ristorate l'yna, e l'altra, ò di fabrica, ò d'ornamento ve Phauessero aggionte; fo stima che sieno stati i Re, Principi, ò Popolo Christiano, dopò Gotifredo di Buglion, ò per auanti l'Imperatore di Costantinopoli, che ricupe2M-

NA PER

fo, e-ezoki denze denze ke da

0134

ncell:

nein pera-lodo

em,

nto i

be fail

MC#

10

nio-

rò, e tolfe la Città delle mani de gl'Infedeli, l'anno 1048. Vuolfange Dreffero. & à sue spese fece rifare il S. Sepolcro di N. Signore.

Egli è certissimo, che dal principio, dopò la morte di Christo ci sia stata alcuna; perche leggiamo ch'Elio Adria no Imperatore per far dispetto a'Christiani, in quella del S. Sepolcro (all'hora chiamata della Passione) fece met- B. Sulp. Sea. tere l'Idolo di Venere, la quale iui trouò ancora la predet hiftor. ta S. Helena, quando c'arriuò; mà la fece gettare per ter- Socr. r. hift. ra,insieme co'l suo Tempio, e farne vna Chiesa grande . Teodor. 1. Parimente dopò S. Giacomo il Minore Apostolo, vi so- hist Eccl. 18 no stati sempre Vescoui, come consta per il Catalogo di Euseb. li. se quelli (v.g.) Simeone, & altri.

Per ritornare al nostro primo proposito, è da sapere, 12 1/2 ch'all'entrata fù domandato à ciascuno di noi ancora vn Maidino, e la prima cosa che riscontrammo sù la pietra dell'untione, la quale basciata, andammo frà i detti pilastri della Naue; e passando dinanzi al santo Sepolcro, nel la Capella dell'apparitione ; doue i Frati di S. Francesco fanno ordinariamente l'Offitio alla Romana: E li vicino hanno i loro apartamenti, per mangiare, bere, riposare, &c. Hospidale de Caualieri Templari, doue accoglieuano i Pellegrini . .

Quella predetta Capella è accommodata, & adornata alla Cattolica, & intitolata dell'Apparitione; perche iui il nostro Signore, dopò la sua gloriosa Resurrettione, apparfe alla benedetta Vergine Maria fua dignissima Ma dre;consoladola dell'angoscie,c'haueua hauute della sua: dolorofa,& ignominiofa passione,& morte.

In quella ancora (d'ordine di S. Helena) furono meffe le tre Croci all'hora trouate nuouamète sopra vn Cor. po morto, per riconoscere quella del Saluatore; accioche non si riuerisse falsamente quella dell'uno, o l'altro Ladrone; Il tatto di quella, che fil l'vitima delle tre (non hauendo possuto l'altre far alcun miracoloso effetto ) lo rifuscitò.

Iui sono tre Altari posti verso l'Oriente; Quel del mezo più auanti, come in vna Capella particolare, è de-

dica-

### 178 VIAGGIO DI GIERVS.

dicato à Dio , & alla Vergine Maria ..

L'altro à man diritta alla detta fanta Croce, la quale vi fù messa, quando l'Imperatore Heracleo la riportò di

Persia, circa l'anno seicento dodici.

E dopò che sì spartita vi restò vn pezzo assai grande; il quale (mentre il Sultan Solimano stegnato contro i Cattolici tenne i Frati del Monte Sion prigioni per spatio di quattro anni) sì rubbato da gl'Armeni, e portato in Sebasten loro Città Metropolitana; mà io penso che quello sia stato ricuperato dapoi; imperò non si sà alcuna statione innanzial detto Altare.

A man manca à canto la Porta dell'Entrata, è quello
Matth. 10. della flagellatione del noltro Redentore; s'opra del quale è conservata vna parte della santa Colonna, alla quale
attaccato, e segato, per comandamento di Pilato sù fla-

attaccato, e legato, per comandamento di Pitato il nagellato, e la sparse, e la bagnò co l'uo pretioso singue;
pit. Pau.

Quella Colonna al tempo di S. Girolamo, e da poi, è sta
tanel Monte Sion; doue sosteneu al Portico della Chiesa; & essendo rotta per gl'Infedeli, sono stati raccolti i
pezzi, e la sopradetta parte collocata in questo luogosdo
ue quella si vede, e si tocca per yn cancello di serro, e nel
più alto in vna tauola di marmo è in lettere latine anno
tato il tempo, ch'il detto P. F. Bonifatio rinouò l'ornamento di marmo che vi è parimente di dentro, e suori

del luogo del S. Sepolcio.
Il reito è stato mandato in pezzi à Papa Paolo Quarto, all'Imperatore Ferdinando, à Filippo Re di Spagna,
alla Signoria di Venetia (la qual ne celebra vna fetta...
l'anno a'16 d'Aprile) à quelli di Ragusa, & altri Principi, Signoric, e Luoghi d'importanza.

Ella è di color mischio, tirando su'l rosso, come Porfido bruno, hanendo certe macchie negriccie, ch'alcuni

stimauano essere del detto pretioso sangue,

In quella detta Capella fi preparono i Padri, e Frati à far la Proceffione, e condurre i Pellegrini a luoghi fanti. Et effendofi vefiti i detti Padri, quelli che portano le Croci, gl'Incenfieri, & i Pellegrini in ordine, ciafchedu-

HO COR

no con la sua candela ardente in mano; cominciano dal detto Altare della flagellatione, & iui cantando (fi come fi fà andando, e fermandofi appresso tutti gl'altri) qualche Hinno, Cantico, & Oratione appropriata; poi il Pa dre, ò altro principale fà vn'effortatione per mouere i Pellegrini alla confideratione, e deu otione, & infieme vna dichiaratione de' misterij, ch'iui sono, con l'Indulgentie che s'acquistano.

Poi indi vscendo, la detta Processione ripiglia à man manca, e se ne và (quelli Padri però innanzi, & i detti Pel legrini di dietro à due à due) verso la Capella, che si chiama la carcere, ò prigione del nostro Saluatore; nella qua le mentre i Giudei aspettauano, che la Croce, & il luogo per metterla fussero apparecchiati, l'inserrarono; e pare che quella fia stata qualche cisterna intagliata nella Rupe bassa & oscura di quella: N'hanno la cura i Greci,e Georgiani, che la mantengono meschinamente con poco ornamento ...

Ritornando vn poco indietro, e poi voltandosi à mã manca, nella fabrica della Chiefa Maggiore; fi paffa per dinanzi d'vna Capella, & Altare; doue non fi fa riueren za alcuna; & iui per vn certo tépo è stato guardato il Tito Mast. 27. lo, che fù posto sopra la Croce del Saluatore; ch'al pre-Io. 19. fente si mostra in Roma, nella Chiesa intitolata, S. Croce in Gierufalemme .

Di là si và invn'altra Capella, giustamente dietro il Psal. 11. coro (della quale n'hanno la cura gl'Armeni) posta nel Marc. 150 luogo, doue i Soldati diuisero, e giuocarono i vestimen- Luc.23.

ti del nostro Signore Crucifisso.

Poi più auanti entrando in vna Porticella à man man ca, si discende per 30. scaloni nella Capella di S.Helena: e di là per vndici altri tagliati nella Rupe del Monte Cal uario, si và in quella della fossa, doue furono trouate le dette Croci, il Titolo di quella di Giesù Christo, la Coro na di Spine, Chiodi, e Lancia; e lì doue è l'Altare, si dice effere stata trouata la detta Croce del nostro Redentores e doue sono le lapadi, nella concauità della Rupe, il resto.

#### VIAGGIO DI GIERVS 180

E fù quella vna fossa.chiamata Vallis Cadauerum, fuo lerem. 11. ri della Città, e fotto il Monte Caluario, doue si gettaua no i Corpi morti giustitiati, le loro forche, e croci, e tutte le mondezze, ouero sporcitie per impirla,& i Giudei, per annullare la memoria della crocefissione del Saluatore, prohibirono a'Cristiani, per spatio di trentasei Solo Sener, anni, di riuerire, e celebrare la sua Croce; da poi l'anno

neb. Theo. Imper.

lib. 2. Sact. della nostra Redentione 71. Seguitando la rouina del Te-Ambro, in pio, e della Città fatta per Vespasiano, e Tito Imperatooratio. fu- re quella S. Croce suani frà le rouine; ò su gettata, insieme con gl'altri misterij, nella detta fo sia, per le ragioni predette; Doue rimasero fino all'anno 326. fin che Santa Helena gia Vecchia, e mossa di deuotione, e pietà, deside rando di vedere i luoghi, doue il nostro Signore Iddio haueua conuersato corporalmente, venne in Gierusalem me,e fù auisata,ò ammonita da gl'Habitati, che i luoghi del Santo Sepolcro, e della passione, altre volte furono, doue era il Tempio, & il Simolacro di Venere; i quali ella fece sbattere, e leuando via le sporchezze della detra fossa, vi furono trouate le dette tre Croci, fisse in terra, come erano, quando il Saluatore, & i Ladri ci furono fospesi.

Di quelta inuentione scriuono Eusebio, Paulino, Ruffi vita conft. no. Theodoreto, Sulpitio, Seuero, & altri.

Per questa Capella, ò fossa passa ancora, e si vedela. Ruff.in hi- spaccatura della Rupe, che si fece nell'hora della morte del nostro Redentore.

Paulad Seuer. ep. 2. ftor. eccles. S. Ambr.in oratione de dofij.

Eufeb. de

Rimontati i detti vndici Scaloni, fi saluta la detta S. obituTheo Helena, nella sua Capella, ch'èla più grande di quella. Chiefa, & hà due Altari grandi, & è stata fatta per i Re Christiani ad honore di quella; A man manca del primo e di fopra de'detti vndici scaloni, ci è vna sedia di marmo bianco, doue si dice ch'ella sedeua, mentre che si cer cauano i detti misterij: La volta di quella Capella è sostetata da quattro Pilastri grandi di marmo biancuccio, i quali per la humidità del luogo, quale è fotterraneo, e di loro natura gettano alle volte certe goccie d'acqua, frimaRimate piamente, dalla gente semplice, lagrime, come s'hauessero risentimento della morte, e dolorosa passione del nostro Redentore; Il quale alcuni antichi ancora hanno lasciato in iscritto, & anco può essere, e non lo voglio negare affolutamente; Perche molte maggiori ma rauiglie sono state viste effer fatte, e se ne veggono fare ogni giorno per volontà d'Iddio, e per suagloria, e no. ftra instruccione.

Rimontati del tutto, & essendo vsciti di là, visitammo vn'altra Capella alla detta mano manca, poco difcosto dall'Entrata di quella,& è serrata per dinanzi di can celli di legno, e guardata da gl'Abissini, che sono Indiani; fotto l'Altare della quale è posta la Colonna, chiamata dell'Improperio, ch'è quella, la quale i Ministri di Pilato dettero à Christo quasi per sedia Regale, quando (dopò hauerlo flagellato) lo coronarono di spine, e lo vestirono d'una veste vecchia di purpura, e gli dettero vna canna per scettro nelle sue sante mani, dicendo: Ane Rex noster; trattandolo con molt' altre irrifioni, & opprobrii.

La detta Colonna è di marmo mischio di bianco, e bigio, & affai groffa, & è incancellata douunque non vi è muro, d'vna ferrata.

Di là nel medefimo lato circa otto ò dieci passi, si mon ta per diecinoue scaloni in due volte (de'quali vna parte è di legno, e nel Portico proprio, che và intorno al coro; e l'altra di pietra, fi troua nel concauo del muro ) al Monte Santo di Caluario, altramente detto Golgota, e Matt. 27. dal Patriarca Abraam, Dominus videt; nondimeno ri- Marc. 150 putato da Giudei famolissimo, e vituperolissimo, E do. Luc. 23. ue essi faceuano morire i Malfattori, & ammazzauano le Gen. 22. bestie, e gettauano le mondezze della Città; e per dis- 2.Cot.5. famar più, e dishonorare il nostro Redentore, quiui lo crucissisero frà due Ladroni, non sapedo eglino, ch'à ciò Heb. s. esso era ordinato, e destinato da Iddio suo Padre; per es- Gen. 22. ferui sepolto il nostro primo Padre Adamo, e ch'il Sacri - Hier, in que ficio fattoui per Melchisedech in pane, e vino; e per Eusebine.

Abraam, che fù pronto all'immolatione del proprio, e fuo vnico Figliuolo Isac, prefigurauano quel Reale, che ci doueua fare quel Gis-sù Chritho, nella fua carne, e fangue per la Redentione del genere humano; accioche (come dice S. Agoftino ) quiui, doue giaccua l'Infermo, fosfie inalzato il Medico. Quel Monte era fuori della Città; mà facendola rithorare Elio Adriano Imperatore, dalle ronine fatte per Tito, e da lui iftesso, lo comprete dentro, come diremo più di fotto: Adesso lo detto di fabriche, eccetto nella detta Capella di S. Helena, che stà (passindo verso la fossi, doue le Croci surono da poi gettate) à ponto dietro al luogo, doue surono dirizzate; che si nella cima del detto Monte, ch'era di poca al-tezza.

La prima cofa che fi fcontra è il luogo; doue il noftro Redentore fece quel fantifimo Sacrificio à Iddio fuo Pa dre,per riconciliatione, e fodisfattione de noftri peccati; pendendo frà due Ladroni nell'arbore della Croce, con

la faccia verso l'Occidente.

Quefto luogo è à man manca all'Entrata, incontra il muro, rileuaro dal pauimento circa due piedi, e fatto in forma d'Altare, largo di fette piedi, e lungo di dieci, dopò la croce del buon Ladrone (cli è à man diritta verfo Settentrione) sino à quella del cattiuo alla finistra versomezo di.

Matt. 27.

Il buco doue fù ficcata,e messa la detta S. Croce del no ftro Saluatore, è ne i mezo del detto Altare (eccetto che per la spaccatura che si fecenella Montagna, alla sua dolorossissima morte, si slongò yn poco più da quella del det to cattiuo, che del buon Ladro) & è tondo, e prosondo d'yn piede e mezo, largo in diametro (alla bocca guarni a d'argento contenendo parte della passione farta intilieuo) d'yn mezo piede, e poco manco più à basso.

Detto Altare eanco adornato, e coperto di marmo bianco alto, e basso.

I luoghi doue furono i detti Ladroni, sono vn poco



eran, eran eran eran

à pi

1025 , COO mi

A. Buco doue fà messa la S. Croce

D. Doue stettero le croci de laC. Spaccatura del Monte. (droni
D. Cameretta de Gossiti.

E. Altari de Cattoliei.

F. Doue Christo fu inchiodato alla Crocs.

G. Entrata.

M

rappresentano.

Quella del detto buon Ladrone è discosto dal detro buco, quattro piedi e due parti, e quella dell'altro, per cagione della detta spaccatura, di larghezza di tre parti d'vn piede, che vi è fra'l mezo, & appresso, piedi sei, ch' auanza tanto l'altra, fignificando il tagliamento, e la separatione de'maluagi della Chiefa; e la detta spaccatu ra, ò crepatura attrauerfando l'Altare, và (fecondo che fi crede ) fino al centro della terra.

Sopra di quell'Alrare i Cattolici non ponno celebrare Melfa; mà si bene orare, e basciarlo; perche i Gossiti, ò Georgiani n'hanno il possesso, con la merà della Capella, ch'e fopra il Monte Caluario oue egli stà, i quali (fimilmente i Adetti Abissini ) sono amici di noi Cattolici, e come pouerissimi, i Padri Minoriti gli raccomandano alle nostre elemofine.

Ci sono in quel luogo quarantasette Lampadi sempre ardenti.

Sopra il medefimo Monte, e nell'altra parte di quella Capella (perche ambedue fono comprese in vna sola stanza, separate net mezo d'yna cortina, e d'yna Colonna, che sostiene la volta, e facciata d'essa, serue di crociata alla Chiefa ) è il luogo, doue il nostro Signore fù disteso, attaccato, & inchiodato fopra la Croce, e quello ch'èsegnato per terra nel pauimento, d'vna quadratura fatta. di pietre di diuerfi colori, e per compartimenti, sopra le quali non è lecito caminare, ò passare; Anzi conuiene tenerlo in debità riuerenza come ben le merita, hauendo ci il nostro Redentore larghissimamente, e con veemenza sparso il suo Sacratissimo sangue, per le piaghe. che riceuctte nelli suoi santissimi, e deuotissimi piedi,e mani.

Questo santo luogo è in potere de'Cattolici, i quali vi celebrano sopra due Altari, honestamente rileuati, & adornati, e vi fono anco di continouo mantenute trentatre Lampadi.

I deuoti Visitatori di quei santissimi luoghi (in contemplatione di così alti, e facri misterij, che vi sono stati perpetrati, fimilmente al Santo Sepolero) non c'entra-

no,ò vanno se non discalzi,& à piedi nudi.

Queste due Capelle, come è detto, sono d'una mede fima capacità, hauendo infieme circa 32, piedi in quadra tura per ogni verso, e la volta poca alta, anzi tutta arricchita di lauori Mosaici, indorati; mà assai guasti dal fumo delle dette lampadi: E contra i muri di dietro ò fopra l'vno, e l'altro Altare, sono dipinte, e fatte di ricamo, l'Imagini del Signore in Croce; & a'lati della Madonna benedetta, e di San Giouanni Euangelista; per di fuori contra 'questa Capella, è quell'altra ch'habbiamo mentouata, parlando della piazza che stà dinapzi della Chiefa, da ogni bada, al prefente atturata per gl'Infedeli, eccetto le finestre; mà non ci si può andare: La qual Capella è edificata nel luogo, doue essa S. Verg. e San Giouanni stauano, quando il Saluatore pendendo in Crore, raccomando l'yno all'altra ; dicendo : Mulier, Ecce Fi- 10.14 lius enus, e poi al Discepolo: Ecce Mater tua; e può esser lontano dal luogo, doue era fissa la Croce, circa otto passi verso mezo di . Dico questo secondo l'opinioni di molti, perche alcuni altri stimano, che questo aue-

nisse altroue.come dovo intenderete .. A punto fotto la sudetta Capella; doue pendeva il no stro Signore in Croce, n'è vn'altra intitolata di San Giouanni, ò dell'entione ( per esser quiui la pietra; doue quella fù fatta assai vicina) dietro l'Altare della quale si vede anco la crepatura, ò spaccatura del detto Monte, nella quale in vn buco, vi è vna lampada sempre ardente, per cagione che (come dicono più Autori ) ci deue effer 71. stata trouata la testa del nostro primo Padre Adamo, che Aug.contivi hà fatto la sua residenza, e che sopra quella, per leuar Faussierme la dal peccato, discese dalla Croce il viuificate sangue del Lib. 161 de fecondo N. S. nondimeno molti altri tengono, che'l det- ciuit. Det. to primo Adamo fia flato sepellito in Hebron, doue sono hebre ancora i corpi de' Patriarchi Abraam, Isaac, & Iacob,

A. C2-



- B. Capella seconda.
  C. Spaccatura del Mote. (damo
  D. Doue fu trouata la testa d' A-

e per quelto detta Hebron è chiamato Cariath arbee, che fignifica Città di quattro huomini; mà può effere, chequiui fia flato trafportato il fuo bufto folamente, e che (per l'occulta prouidenza d'Iddio) la testa fia restatain quel Monte.

Ínnanzi à quella Capella, in vn luogo chevi è gionto, e rinchiuso di muro, sotto il Monte Santo di Caluario, sono le Sepolture de'Re di Gierusalemme, Gottissedo Buglion, e Balduino suo Fratello: Quella di Gottissedo à man diritta dell'Entrata, e quella di Balduino à l'altra, e sono Tombe inalzate sopra quattro pilastrini assai bassii, hauendo l'inscrittioni di loro Epitasij in lettera antica, Longobarda, o Romana bassarda, come seguita. s.

Hiciacet inclitus Godefridus de Buglion, qui totam istam terram acquisiuit cultui Divino, cuius anima requiescat in pace, Amen. L'altra vu poco più lunghetta

dice.

Rex Balduinus, Iudas alter Machabaus, spes patria prigor Ecclese, virtus viriusque, quem sormidabant, cui dona tributa serebant, cedar, desposi Dan, ach homicida Damascus, Prob dolor su modico, claudisur boc sumulo.

Questi due sono stati successiuamente Re di Gierusalem me,dopò l'acquisto, che ne secero i Christiani, l'anno 2119. Il detro Gottifredo era per uanni Duca di Lorena,e Conte di Bologna in Francia; & essendo eletro Re di Gierusaleme, rifutò, per modellia, riceuere Diadema ò Corona d'oro; doue il Saluaror del Mondo, Re de Re

l'haueua portata di spine.

E contra il choro della Chiefa, fono ancora altre Sepol ture de fimili Re,e Regine,e Figliuoli nolto antiche, s, che di là fi veggono. Poco più auanti nel mezo della, crociata della Chiefa, anco fotto il detto Monte Caluario,e difcosto dalla Montata di quello quafi trenta passi, e contro l'Entrata, ò Porta della detta Chiefa, nel pauimento da basso, vi è come è detto, la Pietra fopra la, quale, le buone persone, che spiccarono, e leuarono il

Corpo

#### 188 VIAGGIO DI GIERVS.

Corpo motto del Saluatore dalla Croce (come Giofefo d'Arimattia, e Nicodemo ricchi, e timorofi d'Iddio, fuoi Difeepoli fecteti, & altri fuoi amici, e familiari) lo portarono per legarlo, e fecondo l'vfo di Giudei, constontione di Mirra, & Aloe, iniuliupparlo invi fudario di tela; e poi fepellirlo, come feccro, in vna fepolturanuoua; doute non c'era flato Corpo veruno; e che li appreflo in vn giardino dentro vna fupe, haueua fatto in-

Pietra del- tagliare il detto Gioseffo d'Arimattia.

Io. 19.

La qual detta pietra dell'ontione, è come verdaccia., mà coperta d'vina tauola di marmo bianco, & hà di lon ghezza; compreso però vin poco d'onamento, c'hà da se itessa, edi certe altre tauolette rosse, enere, poste in mezo per bellezza, circa otto, ò noue piedi, & è di larghezza due, e mezo.

Tutto intorno il pauimento è fatto in forma di scacchiere, & hà vn poggiuolo di ferro alto d'vn piede in...

E di sopra pédono otto Lampadi, che sempre ardono.

Et iui appresso quindici passi più auanti (andando dirittamente di lungo ) dalla banda del campanile, vi è nel pauimento vn'altra pietra bigia tonda, e circondata da certi cerchi del medefimo; sopra della quale, pende simil mente vna lampade; mà non vi si ferma la processione, & i Frati non vi fanno alcuna visita, ò riuerenza; nondimeno alcuni vogliono inferire, e particolarmete gl'Orieta li, ch'era quello il luogo, doue la Vergine Madre, co'l Di scepolo S. Giouanni stauano, quando dalla Croce il Saluatore parlò à loro; mà i nostri affermatiuamente l'attribuiscono alla Capelletta detta di sopra; con tutto ciò si può credere, ch'alcuna cosa d'importanza vi sia stata fatta,ò aucnuta,e che la diuina Vergine frà le donnicciuole co'l detto Discepolo (non potendo per la moltitudine, ò infolenza del Popolo, Soldati, e Crocifissori, ò di paura, nel principio accostarsi più appresso ) ci sieno anco stati; poiche gl'Antichi vi c'hanno messo il detto segno.

- La Processione (lassando quella pietra à mano man-

ca) se ne vada da quella dell'entione verso il Santo Sepolcro, più lontano circa d'altri trenta passi; & hauendo la fatta intorno à quello; quiui fi fermano innanzi i Padri, e Frati ; e finito il canto loro, il Padre Guardiano , ò il suo Luogotenente con i Pellegrini entrano dentro, facendo egli la sua essortatione, e con loro i prieghi, e deuotioni.

Il detto Santissimo Sepolcro è sotto l'apertura della Cupola grande; e nel mezo della fudetta Chiefa tonda, tagliato per di fuori intorno intorno d'un viuo fasso, e rileuato sopra il pauimento, in guisa d'vna Capella di quadratura oblonga, e terminando in mezo cerchio; mà pentagono ( cioè à cinque faccie ) tutta incrostata di tauole con la giunta di dieci pilastrini, e le sue cornici di marmo bianco; e di fopra è piano; hauendo in cima,& à punto sotto la dett'apertura, vna Cupola coperta di piombo, fostenuta, con le sue cornici di lauoro corintiaco, da dodici alti, mà sottili pilastrini, posti à due, à due, sotto vn pilastrone, tutti di colore simile al porsido; sopra la quale Cupola casca l'acqua piouana; mà hà cer ti piccioli canaletti per condurla à basso; altrimenti vi potrebbe far danno, e distaccare le tauole di marmo, posteui per lame spesse di due, ò tre dita solamente, per incrostarla; che con tutto questo non lasciano di cascare,e non si ponno rimettere, senza licenza del Sangiacco, il quale ne piglia, ancorche non fusse se non per vna sola, e si potesse rifare in vn'hora, cinquanta, sessanta, ò cento ducati, ò più, ò manco à sua volontà.

Di dentro tutta la concauità di quella Capella, doue è il venerabilissimo, e facro monumento, è similmente scolpita, & intagliata nella detta Rupe, hauendo quafi otto piedi di quadratura; mà alquanto più alta che larga; differente nondimeno di poco, della quale il facro Monumento ne comprende la più gran parte per ballo; & è coperto, & adornato (come medefimemente fono i lati, e pauimenti ) di fimile marmo, e per questa cagione non fi vede il proprio luogo, doue il nostro Saluatore



A. Cupola.
B. Il S. Sepoleto.
C. Anticapelletta.
B. D. L'Altare per di dentro.
C.E. Il vacuo dell'Anticapelletta

F. La prima Porta. G. Bocca del S. Sepolero. H. Pietra fopra la quale fedeua l'Angelo.

giacque,

giacque, sopra il quale (seruendo d'Altare) i Sacerdoti Cattolici celebrano la fanta Mella, e gl'altri Christiani (quantunque differenti in fuoi riti,e cerimonie, più per simplicità, & errore, ch'altramente, imperò facendo tutti professione d'inuocare il nome di Giesù Christo) ci van no solamente à fare le sue orationi; & è à mano diritta dell'Entrata lungo di piedi otto, e largo di quartro, in forma d'yna cassa più alta della superficie del pautimento circa tre piedi.

Et il resto dello spatio, doue quattro persone ponos la re per sianco, è secodo la larghezza dell'Entrata, ò vsciuolo ch'è verso Leuante, d'vn piede, e tre parti; & ha solamente tre piedi d'altezza, con le poste, & liminari di marmo bigio; talaméte e che bisogna abbassisti per entrate, e è è lontano dall' vleimo fealino del Monte Caluario,

cento,& otto piedi.

Sopra l'Altare verso Tramontana, vi è vn quadro, ò tauola ben'antica; doue è dipinta la Rappresentatione del-

la gloriosa Resurrettione del Saluatore.

La volta, & il refto della folidità, ò denfità, chè benper la della teo finiftro dell'Entrata, è tutta della detta viua Rupe, bianca; mà offucata, & annegrita; e cectto doue è coperto di marmo, da fumi delle lampadi che vi
ponno effere, comprefe quelle che fono nell'anticapelletta, e per di fuori, di numero cinquantafei, fempre ardenti, e non ci è altro lume.

La pietra grande che ferraua il detto víciuolo, ò bocca, ò entrata, e che quelle pietofe donne defiderauano chefosffe riuoltata, ò leuata dal Sepolcro (come habbiamo detto di fopra ) è nella Chiefa di S. Saluatore nella cafa-

di Caifa.

Mà quell'altra, che s'appoggiaua all'incontro della det ta, d'alterza, e grofferza quafi d'un piede, e d'un piede, e mezo in quadratura; fopra la quale elle viddero fedente l'Angelo, che l'annuntiò, & afficurò il Signore effere viuo, e refufcitato, e moltrò il luogo, doue l'haucuano meffo, & il Sudario, giace fu'l pauimento dinanzi il detco

vício,

vscio, in mezo dell'Anticapelletta giunto, la quale è simil mente della medesima Rupe, quadrata, & adornata di marmo di dentro e di fuori mà ad ogni lato ò quafi vn mezo piede più stretta, e può hauere di dentro circa dodici piedi di vacuo; restringendo, e terminandosi, tanto la volta quanto i lati, in qualche rotondità verso quell'vscetto; la sua Porticella è alquanto alta, e larga, secondo lo richiede la sua proportione; dalle due bande dinanzi, e di fuori, della quale sono banchi murati, e vi è il pauimento verso il Coro rileuato d'altezza d'vn scalone, ò vn buon mezo piede:E tutta quella fabrica può hauere circa

quattordici, è quindici piedi d'altezza.

La dignità de'quali Sacrofanti luoghi non è in poter mio,ne di tutte le lingue, ò penne del Mondo, di poter esprimere, ò essaltare à bastanza; Perche l'vno è quello, doue il facratissimo Corpo del vero Figliuolo d'Iddio, Redentore delle nostre anime: hauendo vinto il Mondo: fcacciato il fuo Principe;annullato il decreto fatto contra di noi dell'eterna dannatione; e confummato tutte le Profetie, e profondi misterii predetti di lui, è stato mesfo, & hà riposato; e donde il terzo giorno ( come vn Leo ne generolo dopo hauer penetrato, e rotto l'Inferno) s'è gloriosamente resuscitato da morte: L'altro doue la Vergine Madre, e Regina del Cielo, tribulata, & allegra, getto infinite lagrime; e parimente molte migliaia del deuoto Popolo Christiano, il quale dall'estremità, e tutte le parti dell'universo, per tanti travagli, e pericoli di Mare, e di Terra, fi sono trasportati, tanto per la memoria della detta dolorofa morte del Saluatore, quiui intorno patita per i loro, e nostri peccati, come per contritione, e per hauerne remissione; E di piu per il contento d'essere stati degni di vederlo, toccarlo, e contemplarlo; innanzi il quale il Diauolo,e suoi Angeli tremano, come se fussero presenti al Tribunale di Christo, & ogni volta che Eustoch, & vi sono stati menati corpi spiritati, ò da loro posseduti. ne sono stati scacciati, e liberati.

D. Hier, in Epit. ad Pa. Marcell.

Di dietro verso l'Occidete, ci è gionta vn'altra picco la

Capelletta quadrata, fatta alla grossolana per i Gossiti Indiani; doue fanno i loro Offitij, come ancora nelle loro Capelle, delle quali l'Entrata è à punto all'opposito verfo Ponente; & in quelle sono le Sepolture del sudetto Gioseffe ab Arimattia, e di due suoi Figliuoli, à guisa. d'vna grotta; mà sono aperte, evote.

6,111

econ lieu

diper quelle Monta

100

EO E

FE

one l

ricola ri

1550

ndt

(feb

Dal detto fantissimo Sepolcro, la processione andò quindici passi più verso Tramontana, vicino ad vn marmo ritondo, ch'è nel pauimento, ornato all'intorno d'alcuni cerchi di marmo bianco, e bigio; il quale è posto nel luogo, doue il N. S. risuscitato, in forma d'Ortolano apparue à Maria Maddalena, la quale era su l'altro mar- 10, 20. mo più piccolo, cinque passi di là, tirando verso la Capel la dell'Apparitione; contro l'Entrata, della quale à man diritta n'è vn'altra parimente nominata da gl'Angeli: Nolime tangere.

- Hauendo fatto il debito nostro (benche insufficiente mente) presso la detta pietra, Noli me tangere, rientramo nella predetta Capella dell'Apparitione, e falutata la Vergine Maria Madre d'Iddio, & hauendo fatta, e finita la detta Processione, i Religiosi si spogliarono, e deposerogl'ornamenti, & altri misterij, e s'apparecchiarono (come fecero ancora alcuni Pellegrini) à pigliar vn po co di riposo, al luogo disegnato, aspettando che si dicesfero le Matutine, e gl'altri più feruenti in deuotione, visitarono iteratamente, e diuerse volte le Stationi de' luo ghi fudettisfecodo l'ordine incominciato, in compagnia, ò soli, come trouarono conueneuole; e così restando tut ta la notte in prieghi, e contemplationi; si disposero, parimeme gl'altri alla Confessione, e Reconciliatione, & alla fanta Communione, parimente alla confecutione dell'In dulgentie iui concesse, in generale, e particolare.

La mattina seguente, à vna, due, ò tre hore di giorno (secondo la volontà de Turchi) esti ritornarono ad apri re la gran Porta della Chiefa, e farne vscire quelli, che c'erano entrati la fera, eccetto i Frati, i quali, secondo l'or dine del Padre Guardiano, ci doueuano restare.

Noi penfauamo ritornarui per la seconda volta, il Venerdì sera; mà per certi impedimenti, ouero occupatio ni c'haueuano i Turchi, fummo rimessi sin al di seguente & iniscambio andauamo con i Frati ( si come essi fanno per l'ordinario tutti i Venerdi) à far Oratione dinanzi,e nella piazza di quella; e dopo il detto R. P. ci menò per vna Porticella à man manca, la qual è l'yltima di quel lato, oue entrammo in vn'andito tant'oscuro, che su bisogno pigliare per mano vna corda à ciò ordinata, che ci conduste in vn cortiletto; E di là montammo in diuer se volte per vna mala montata, quasi di 32. passi, sin ad vna Capelletta (guardata anco da'Goffiti ) ch'etiandio è fopra il detto Monte Caluario, incontro, e folamente feparato co'l muro, dal luogo, doue il nostro Signore fu confitto alla Croce, & è quell'istesso, doue (per vbidire al precetto d'Iddio ) il Patriarca Abramo volse fare sa-

crificio del fuo vnico Figliuolo Isaac; e per memoria di ciò vi è nel mezo del pauimento di quella Capella, vn Luoghetto ornato di marmi di diuerfi colori:il quale fi riuerisce,e si bascia:E lì appresso si mostra vn eronco d'vn vecchio Oliuo: doue dicono che fù visto, e preso il mon tone ch'in vece d'Isaac fu imolato .

Gen. 14-Heb. s.

· Oujui appresso à dirimpetto della Capella, doue il Redentore fu crucifisso, è coseruato l'Altare, sopra il qua le il gran Sacerdote Melchisedech offeri pane, e vino. Talmente che si veggono i misterij, prefiguranti il real sa crificio, che da Giesti Christo è stato esseguito del suo proprio corpo, per inostri peccati, essere fatti sopra il medesimo Monte.

Quindi vscendo, e voltando à man manca, per il canto

ne de'detti Edificij, fi troua il luogo, doue il nostro Redentore riscontrò le tre Marie il di della sua gloriosissima Resurrettione, ele disse: Auere, il qual luogo non ète-Matt. 28. nuto più ch'alcuni altri in troppa gran riuerenza, per efsere nella strada publica.

E per ritornare al fatto del detto fanto Sepolero, tutti i Pellegrini ci ponno entrare tre volte, senza pagaral-

tro

tro Tributo ch'il primo sopradetto, ch'è di noue zecchini per testa, saluo alcune cortesse, & vn Maidino, mà la

più parte non ci vanno più di due volte s.

0110

igner is

pelo il qui

E perche tre della nostra compagnia, de'quali io indi gnissimo fui vno, desiderauamo, & habbiamo ottenuto quel bene,e quel honore, d'essere fatti Caualieri ( cosaveramente di grand'instruttione, e deuotione, e che si fà il più, secretamente che si può, dubitando che per inuidia. gl'altri Christianacci non ne facciano riporto al Turco, & egli adoperi la sua malitia ordinaria, per cauar danari) noi ci fummo per la terza volta introdotti, pagando vn zecchino per l'aprire, à gli otto di Settembre, il giorno della Natiuità della Madonna: Et éssendo noi quiui, furo no fatte l'ordinarie Visitationi, e stationi, per guadagnare l'Indulgenze. Poi dopo il Matutino all'hora che si può dire la Messa, il sudetto R. P. in persona s'apparecchiò, e fi vestì d'ornamenti Pontificali, con la Mitra in testa, e co'l Bafton Paftorale in mano; e facendo vna Processione solenne intorno al fanto Sepolero; al fine di quella vi si entra, e si celebra la detta Messa, poi communica i futuri Caualieri, & altri che vogliono: & il tutto finito, chiama dentro i detti Caualieri, e gli fa mettere inginocchione dinanzi il detto S. Sepolcro; e gli renoua le propositioni & instruttioni fatte prima, con vna piccola esfortatione tale, ò simile in sostanza, come seguita.

Signori, & amici carifimi, i quali quiul prefentate per riceuere l'Ordine della Militia, ò Caualierato di Giesà Chrifto noftro Redictore, in quefto Santifimo luogoginnanzi l'inueftirui, vi prego à confiderare, che non è poca cofa, l'Honore, e la Dignità, che pretédete d'hauere ; e ch'è neceffario effer dotato, e premunito, ò per natura, ò per gratia, di tutte le qualità richiefte nel Caualiero; fi come il lignaggio, la probità, e fopra tutto la virtià, fondamento, e principio d'ogni Nobiltà; c'habbiate anco renuntia to à tutti i vitij, rancori, & inimicitie che potete hauere contra i noftri proffimi; non afpirarci per prefuntione, e ambicione, e defiderio d'effer vifit ; e flimati grandi frà à

#### 106 VIAGGIO DI GIERVS.

Mondani; anzi che siate in fermo proposito, con tutto il cuore, forze, e facultà, amare, e seruire sedelmete à Colui del quale desiderate este Soldati; e combattere coltantemente con i suoi Nemici, disendere virilmente la sua Bandiera, e Troseo, la fana Croce, & anco la sua caristima Sposa, la Chiesa Cattolica Romana, e suoi Fedeli Ministri; le Vedoue, & Orfani ingiustamente oppressi, con tra tutti i loro Auersarije Ese si facesse guerra aperta, per la conquista di questi Santissimi luoghi, e paesi, prefentarsi, esponersi, & impiegarsi personalmente co'l corpo, e proprij beni; o mandarci vn'altro idoneo in vostro luogo. Ilche douereste; e non dubito punto che lo vorrete ancora sare per generosita, e zelo Christiano; benerete ancora fare per generosita, e zelo Christiano; ben-

che non ci fusse quest'obligo.

Hora, accioche sappiate quale, e quanto sia il detto honore, che vi si concede, douete persuaderui, esser il medefimo, che riceueuano al tempo passato i Caualieri chia mati Templari, i quali per vn tempo erano ricchi, & affai famosi, per loro buone attioni; mà dopoi (per loro dapocaggine, & iniqui portamenti) fono stati priuati del la vita, e de'beni, de'quali gran parte sono donati a'Caualieri di Rodi (al presente detti di Malta) per hauere sempre, & Iddio gli dia la gratia di perseuerare, mantenuti li Statuti, e la Regola della loro inuestitura; & etiandio, e lor ordine più ricercato, per l'Entrata che l'accompagna che questo ; il quale nondimeno ordinariamente non si communica fe non con i Grandi, e nati nobilmente : & alle volte ancora à Persone, le quali, secondo la relatione che si sà di lor buona, & honesta vita, pia, e religiosa. conuersatione; e che per hauere le virtù richieste, si fanno capaci di Nobiltà; oltre la confideratione c'habbiamo nel zelo che de Paesi lontani, per tanti pericoli, rischi della sua vita, e gradi spese, l'induce à far questo santo, e fa ticoso viaggio; che, senz'aggiuntione d'altre cerimonie. gl'è bastante d'hauer acquistata la riputatione di Nobile . Nondimeno à quelli che lo ricercano, e de quali le qualità; se non in effetto, almeno in apparenza; perche fi metfi metterebbono troppo spese, pene, e tempo, prima che si potesse fare la debita, e sufficiente informatione ; sono corrispondenti à quelle di sopra, e pare che lo meritano, s'vsa di quelle, ch'à ciò sono state ordinate, e riceuute da gl'Antichi; tutte diuerse da quelle, che si fanno per i Prin cipi fecolari à quelli,i quali essi vogliono honorare ; de' quali nondimeno non pretendo, per tutto quello che dico, e che dirò, in modo nessuno, derogare, ò diminuire gl'Ordini, Dignità, e Prerogatiue, anzi solamente farne vna distintione, per instruirui nel viuere per l'auenire più spiritualmente, che temporalmente, ò mondanamen te; Così come questo vi si essibisce per persona Spirituale, cioè per il nostro Santissimo Padre, il Papa, Vicario di Giesù Christo nostro Saluatore, c'hà potestà di ligare,e sciogliere i peccati in Terra, & in Cielo, che consacra i Preti, e Sacrificatori, mette il Diadema à gl'Imperatori, Re, Duchi, e Principi; e se non è per sua mano, almanco è per colui, che quiui tiene il luogo, e n'hà la sua commis fione. & autorità.

o in

falli chima di peri

Considerate dunque, se il Caualierato che danno i Principi sopradetti, è accompagnato alle volte de'Stati, ricchezze corrottibili, & il Caualiero è honorato di nome di Fratello, Compagno, e Cugino di coloro: Così questo è accompagnato della remissione di tutti i peccati, fruitione de' beni Celesti; e comunione del pretiosisfimo corpo del fuo Re, Iddio, e Saluatore, che gl'incorpo ra in se medesimo, e lo sa membro de suoi proprij membri. E come il suo Capitano gli promette (se offerua. però i suoi comandamenti, e militarà sinceramente) la participatione del suo celeste, incorruttibile, eterno

regno. Se l'altro si dà in presenza de Principi, e gran Baroni, e Corregiani ; questo s'essibisce in presenza de gl'Angelia e Santi, e Sante del Paradifo, i quali fenza dubio (hauendo, mentre che stauano in questo Mondo conuersato qui,

e riceuuti tanti benefitij in questo fanto luogo, & al presente godeno della visione di colui che gl'hà beatificati, e

#### TOR VIAGGIO DI GIERVS.

qui è stato risuscitato) ne hanno ancora memoria,& innisibilmente la visitano.

I Canalieri della Corte, quado ricenano il fuo Ordine fiveftono pompofamete, come quelli che frequentano le case de Re, eno fono quini fenza qualche feintilla di fuper bia, ambirione, e desiderio d'esfere riguardati, e rispettati.

Questi (non senza permissione, & incomprehensisti pronidenza diuina) vestirii poueramente, à almanco feri policemente, debbono, di qualunque conditione, à quali tà sieno, similmente humiliarsi, aspirando solamente ad effere conosciuti, e ricenuti dalla Corte celeste, & inal zare i lor cuori verso il suo Iddio, e Capitano, il quale resiste a superiori se distributi di si di di di cono celeste, & inal zare i lor cuori verso il suo Iddio, e Capitano, il quale resiste a superiori si si di si

L'altro dett'Ordine si riceue,e si dà nelle Sale spatiose, apparate di ricche, e vaghe tapezzarie, pieni 'd'odori',

d'ambra, mulchio, &c.

Questo qui, in cotesto antro stretta; e picciola cameretta, imballimata, e profumara di Mirra, & Aloe, mischiati co'l fangue pretiosissimo di Giesal Christo, Santo de'Santi, supremo Sacrificatore, Re de'Re, Dio, Creato re,e Monarca del Ciclo,e della Terra; grandissimo, e giu stissimo Giudice:Il quale tutto l'Vniuerso non può comprendere nella sua capacità, doue (hauendo egli il lato, le mani, e piedi perforati, & esfendo dalla cima del capo fin alle piante de'piedi', colmo di piaghe riceuute per i nostri peccati, combattendo co'l Diauolo, col'Inferno; co'l Mondo, con la Carne, e con la Morte; e di quelle vittoriofo Trionfatore, dop's tutte le fue fatiche, pene, e dolori ) per la facraristima Vergine sua Madre, e suoi Disce poli, Amiel, e Famillarisfù posto à glacere, & à riposarsig e donde il terzo giorno intero, e fano fù resuscitato da morte, e per la fua propria potentia fe n'è gloriolamente rileuato, in presenza de gl'Angeli; i quali (empiendola di lume Celeste se facendorie la guardia, e mostrando il suo letto, à quelli che qu'hui vennero à ricercarlo ) n'han no refo certiffimo tellimonio.

Voi dunque eariffimi miei Signori, & Amici, che per la

benignità di quel Potentissimo, sedendo adesso alla deftra d'Iddio suo Padre (ch'è in lui, come egli in esso, vn. folo, infieme co'l Spirito fanto che procede d'ambedue) hauete riceunto il beneficio d'efferci introdotti, aprite gl'occhi della mente, e contemplate, e vedetelo qui diftefo,e morto per i nostri peccati; ammirate quì la gloria, l'allegrezza, e chiarezza, della quale fù riempita quella Stantietta, il giorno della sua santa Resurrettione; e la compagnia che c'era, e che venne, & il terrore, e spauento di quei maluagi, & iniqui cuttodi,e contento de'fuoi beneuoli, & aspettanti, con santa speranza; Poi pensate all'honore, che vi ci fà, che non è altro ch'vna figura, & om bra di quello, che vi è riferuato la su in Cielo, se ( come è detto) seguitarete animosamente, la bandiera, e l'orme del vostro Capo, e Capitano, questo grandissimo Christo nostro humanissimo Redentore.

idici ilpezi eleni encoli c, è qu

e di

local,

loc. si

Cra

10,00

ig cui

da

nte per nte pe

Buttate dunque via, e scacciate da voi (come suoi buo ni, e sceli i Soldati) l'opere delle tenebre, e riuchiteui delarme della luce, esseguire i l'astigo, e raffienate i biastematori, e pergiuri del suo satissimo nome, e di quelli, che
fanno le rapine, violenze, sacrilegii, ho micidi), e sono dediti all'imbriachezze, s'à s simili iniquità, suggite, come
la Pette, le persone infami, e viti della carne, e suoghi sospetti d'Heressa, e, secondo i vostro buon proposito, e
quello c'habbiamo ancora detto di sopra, star essistenza, se opponeteni sempre contra i Nemici, e Persecutori
della fanta Croce sua Insegna, e della Chiesa Cartolicavostra Madrejla quale frequentate ogni di più che potete.

Mantenete, e difendete le Vedoue, e gl'Orfani; cercate di comporre pace, e concorda fra Fedeli Christiani, donque voi potrete, e faperete esse discordia; pigliate la stutela, e procurate l'augumétatione della Republica Christiana: Assente l'auguméta, e far duelli, ò s'imili prohibite attioni, repugnanti alla Legge d'Iddio: E per conchibite attioni, repugnami alla Legge d'Iddio: E per conchibite attioni, con s'indiana della considera della conside

virtuole, religiole, e Christiane, e per le vostre deuotioni, e pietà essemplari, ridurre lì suiati, & attrahere i maluagi ad imitarui; & essi (se così farete) vi rispettaranno, vi lodaranno, e rendendone infinite gratie à colui, che vi hà fatti tali,in ricompensa, lo pregaranno, che vi rimuneri in questo Mondo d'ogni felicità, e contento; e che dopò vi conceda quella palma, e corona, con la quale honora, e beatifica i suoi eletti, nella sua immarcessibile, & incom preensibile gloria, alla quale per sua immensa miserico rdia ci voglia condurre tutti. Amen.

Tale come è detto, ò simile essortatione fatta : il R. P. legge li Statuti, & Osservationi, a'quali è soggetto, & obli gato à mantenere il Caualiere, quafi tutti contenuti in ciò ch'è detto di sopra: Poi l'interrogationi, risposte, e giu ramenti ordinarij fatti fopra il fanto Sepolcro, con belle, e deuote cerimonie, prieghi, e benedittioni, da, e fà met tere à Caualiert, prima li Speroni indorati a piedi, e la Spa da similmente indorata (la quale alcuni son d'opinione, che sia stata di Gotifredo di Buglion ) al lato poi vna Catena d'oro (alla quale pende vna Croce che si bascia) al collo, e ripigliado la detta Spada, gli fà inchinare con la testa sopra quel santistimo Sepolero, egli dà il colpo del Caualierato: Finite tutte queste cerimonie, si rifà di nuouo la Processione, e si cata: Te Deumlaudamus, Dilà si ri tira nella Capella dell'Apparitione, & altri luoghi de'loro appartameti:aspettando il giorno, e che la Porta sia aperta, per andare à cafa, & in tato i Padri, e Cofratelli Pel legrini, gli basciano le mani, per segno di cogratulatione.

E qui finirò il discorso di ciò c'habbiamo, ò merita esfer visto, de'huoghi Santi (almanco di quelli, che sono ve nuti alla mia cognitione) di dentro, e fuori di Gierufaleme,e di Bettania; eccetto la Sepoltura antica de'Re di Giu da, della quale trattaremo più appresso, con qualche particolar descrittione della Città Santa; e parlarò prima di ciò che vi è in Betleem, e nella Montana Giudea, & iui intorno; poi de'luoghi che non habbiamo possuto vedere.

cioè del resto della Palestina, ò Terra Santa.

# LIBRO TERZO. 20 Seguita il Viaggio di Betleem.



A. Gierufalemme. B. Fonte di Berlabea.

C. Il Terebinto. D. Cifferna de'Magi.

#### 202 VIAGGIO DI GIERVS.

E. Torre di S. Simeone. F. Monasterio di S. Helia, G. Chiefa d'Abacuc. H. Casa di Glacob. 1. Sepulcro di Rachel.

K. Cifterna di Dauid. L. Betleem. M Cafa di Giofeffo. N. Il Villaggio de' Paftori.
O. Illuogo de' Paftori.
P. Fiume Giordano.
Q. Mate Monto.
R. Monti d'Arabia.
S. Rama.

S. Rama. T. Monasterio di S. Croce.

TL sopradetto Mercordì a'tredici di Settembre 1586. dopò pranzo su'l tardi, andammo con alcuni de'Pa dri alla Città di Betleem, lontana di Gierusalemme cir ca sei, ò sette miglia, & vscendo per la Porta di Giasfa, appresso il Castello, pigliammo il camino frà le Mura 2. Reg. 2. della Città e la Fontana di Berfabea:poi attrauerfando di nanzi à quella, montammo ad alto, procedendo fempre verso mezo dì; doue da' due lati della strada, sono assai belle Colline piantate di vigne, fichi, melecotogne, oliue, e simili frutti; mà meschinamente coltiuati, & anco molte Torrette guafte, altre volte fatte in formadi Cafine da diporto; doue s'accommodano i Vignaruo li, e Mantenitori di detti Giardini, fecondo il lauoro che fanno, ch'è ben piccolo; dormendo, e mangiando in Terra al fereno, ò ne'luoghi fotterranei, che noi chia miamo cantine, ò grotte, come bestie .

Quel buono, e diletteuole Paese, stendendos vn... poco più lontano verso Ponente, dura sin'al Monasterio di S. Helia Proseta, riputato per il mezo camino di

Betleem.

Due miglia, ò incirca da Gierufalemmé, di lungo, & à mano manca della firada, contra yn giardino verío Leuante, yi è vn arbore di Teribinto antichiffimo, 36. 9 ancora verde, fotro il quale fi crede (e così riferificono Leuantini) che la Vergine Madre, andando, e ritornando dal detro Gierufalemme, principalmente quando ella portaua il fuo cariffimo Fanciullino ad offerirlo al Tempio fi ripofaua; perche in tutto quel camino non c'è altro arbore che quello, & l'hanno tutte le Nationi ingran riuerenza.

#### LIBRO TERZO

A man diritta verso Ponente circa due miglia di là, fi vede sopra vna Collina, vna Torreantica, & assaila alta, la qual era la casa di Simeone il Giusto; che tenendo il diuni Fanciullo Giesù nelle sue braccia, disse: Nunc Lue. a. dimititi. &c.

Vn miglio più innanzi, nel detto gran camino, vi è vaa Cifterna quadra, chiamara Cifterna della Stellas; perche fi dice, che quini Magi (ò tre Re, come fi nomi nano communemente) venendo d'Oriente per adorare. Chrifto nouamente nato, viddero la Stella, che gl'haue. Matt. s. ua guidati; la quale s'era nafcolla, entrando esti in Gieru falemme, verso il Re Herode.

Vn buon tiro di pietra, più l'opra il Monte à man dititta, resta in piedi qualche poco d'Edificio d'vna Chiefa, e Monasterio di Frati, altre volte fabricato, doue l'Angelo



A. Monafterio di S. Helia Frofeta.

B. Forma di S. Helia C. Chiefa d'Abacue Profese. D. Cisterna de'Magi.

piglit

### VIAGGIO DI GIERVS.

pigliò il Profeta Abacuc, e lo portò in Babilonia, fopra Dan. 14. la fossa de'Leoni, per dare da magiare à Daniele, parimé

te Profeta quiui rinchiuso .

Et vn mezo miglio più in su dalla detta Cisterna,e di lungo del camino, vi è à man manca vn Monasterio de Frati Greci, dedicato à S. Helia Profeta; e secondo l'opi nione d'alcuni, quiui fù la sua casa, il qual Monasterio è cinto con i fuoi giardini di mura,e tutto quadrato, in. forma di fortezza, per difendersi contra gl'Arabi, Ladri. & Infedeli .

All'opposito di quello, & à canto d'vna Cisterna, doue i Passaggieri beuono, c'è fra'sassi che si discoprono fuori della Terra vno: sopra del quale si crede il detto san to Profeta hauer ripolato, e dormito, e che è la forma del fuo fanto Corpo, quella che quiui si vede impressa, come dentro l'arena, ò cera; rappresentando le coste, spalle, testa,ginocchi,& il resto d'un corpo giacente; & è colca to profondo in certe parti, di tre, ò quattro dita.

Vn'altro buon mezo miglio più innanzi, à mano dirit ta, si veggono i vestigij d'vn'altra Chiesa, e Monasterio, fatto nel luogo, doue refideua il Patriarca Iacob, e doue morì la sua Moglie Rachel, Madre di Giosesso, nel parto

di Beniamin.

Gen. 35.

A fronte di quelli, dall'altra banda del camino quasi vn tiro di pietra, vi è vn campo picciolo arenofo, e sterile; doue si trouano certi sassetti, della grandezza, e della forma, de pifelli, ò ceci; che gl'Habitanti, e Mocqueri ri cogliono, e presentano à vendere per argento, ò stringhe a'Pellegrini, per portare all'honor della Vergine Ma dre, la quale dicono hauere nel paffarci, maledetto il feme d'vno, che si faceua besse di lei.

Vn miglio, e mezo più à basso, & à man diritta del detto camino, il quale, secondo la Scrittura Sacra, mena da Effrata in Betleem, v'è la Sepoltura che fece il det to Patriarca Giacob, alla sua carissima Consorte Rachel,

s. Hero. in grande, & ancora tanto intiera, che pare che sia mante. fup, Matt a nuta in effere; & è fatta quadra, fopra quattro Pilaffri di

muro.



muro, fiuscendo poi in volta, & hauendo in cima vna Cu pola tonda, dentro c'è vna massa di muro, rileuata più del l'altezza d'vn Homo, lunga, stretta, e tutta i mpiassa di cimento bianco, à guisa d'vn Catassalco, ò Tóba riuestita, che si sa, & vsa ne sune in de morti appresso i Cattolici.

A canto, ò dietro à quella, ne fono ancora due piccole mà non hanno tal maffa; & è tutto il luogo doue stanno circondato d'vn basso Muro, e lo tengono i Turchi per Moschea...

A dirimpetto di quella, quasi due miglia, alla costa.
d'yna Montagna, vi e la Città di Rama, mentouata nella S.Hier sup.
Sacra Scrittura, dicendo: Vox in Rama audita est Ra.—Matt.2.

shel plorans, &c.

E di là tira la detta strada, per andare à Betleem (lafciando quella d'Hebron) yn poco più verfo man manca e fuori di quella vn buon mezo miglio, vicieno al luogo, doue foleuano effere le sue Potre antiche: v l'eàncora la Ciferna abbondantissima d'acquas buona; della quale il Regio Profeta Dauid (essando col suo Essercito appresso

Palue

106 VIAGGIO DI GIERVS.

i Paludi, & i Filiftei incontro di quella Cifterna (hebba defiderio di bere, dicendo: O quis dabit mibi potum as. Reg. 18.

guam de Cisterna queest in Bestebe, iuxxa portam &c.

Farall. 11. E dapoi che tre de più robusti dal suo Effercito, hauen do passaro quello de l'ilistei, gliene portarono, la prese, e l'offerse à Dio, non volendo, come disp, beueres il annu gue, ne il pericolo dell'anime, di quelli Huomini ch'era-

mo stati à pigliarla.

Betleem anticamente, è nella Sacra Scrittura chiamaGen 35.41 ca ancora Essiraz, Città di Dauid, e di Giuda, à disferenMich. 5.

Luc. 2.

Luc. 2.

Luc. 3.

Luc. 3.

Luc. 3.

S. Hiero, in

S. Hiero, in

S. Hiero, in

S. Fillo 1.

Teadican 3.

Teadican 3.

Teadican 4.

Teadican 4.

Teadican 5.

Teadican 5.

Teadican 5.

Teadican 6.

Teadican 6

prefio la fudetta Citternajma al presete a pena le lie vedi alcua vefigio, ne máco della Citta, foré alcune Cafette, doue habitano certi poueri Mori, viuendo di quel poco che lauorando, & afiafinando i Pellegrini, s'acquiffano, fra quali fono anco alcuni Chriftiani Soriani, i quali qua fi tutti parlano va poco Italiano, ch'effi chiamano franco; e l'infegnano à i loro Putti, e coòi dal Padre al Figlio Pintrattegono, per feruirii poi de'interpreti, à quelli che ci vengono: fanno anco Corone, e Crocette di legno d'Oliua, Cedro, e fimili, ornandole con certe Reliquie per venderle a'detti Pellegrini: In quella Città habitaua, e filonto Re il Regio Profeta Dauid, e del fuo feme ( per opera dello Spirito Santo) ci volfe angora naferre Giesà Chrifto nostro Saluatore, dalla Vergine Immaculata, inava pouerifima Stalla. Iui è ancora nato di nobili Paren is S. Mattia Apottolo. Ella fii fortificata da Roboam Re

Mich. 5. Matt.z. 10.7. Breu.Rom. 2.Paral. 21.

1.Reg.16.

di Giuda, & il Re Herode vi feccammazzare tutti i Babini, fentendo Christo vero Re d'Ifrael esse natequini, & anco in Rama, alcuni si fanno imprimere la Croce di Gierusalemme sopra il braccio, ò altera partedel corpo, con certa poluere bigia, chemai non si leua; mà altri (considerando i danni che ponno portare, i se-

gni, o marchinel corpo) se n'astengono,

# DICHIARATIONE DELLA Pianta della Chiesa, e Monasterio di Betleem.

## CON COMPONENTS CE#22 (CFD 'E#22)

A. Prima entrata. B. Seconda entrata.

C. Naue grande della Chiefa.

D. Capella de Greci. E. Altare della Circoncisione.

F. Coro, eluogo fotterraneo do ue Christo nacque. G. Chiefa di S. Caterina.

H. Appartamento de'Frati.

I. Cortile. K. Giardini.

L. Appartamenti d'Antichi. A. Il Refettorio.

N. Torre rouinata.

O. Habitatione de gl'Armeni. P. Habitatione de'Greci.

Essendo quiui arrivati, i Padri Religiosi di S. Francesco vennero ad incontrarci, e riceuerci alla Porta della Chiefa.e Monasterio, ch'altre volte fil in vn Cantone della Cit tà; mà al presente vi è restato quasi solo, & è stato cinto di Mura, Torri, e Torrioni fatti da'Christiani, per conseruarlo, e difenderlo dalle mani d'Infedeli, i quali ( ciò non ostante, per i nostri peccati) se ne sono impadroniti; & ac ciò ch'essi non ci entrino con lor bestiame; i Padri n'hanno fatto murare vna parte della prima Porta,non restandoci altro ch'yna Porticella, oue per passarui, bisogna abbassarsi; Poi s'entra in vn cortile tutto fatto à volta; doue si troua vn'altra Porta grande, & alta, lauorata all'antica, e per quella si và dentro la Chiesa, doue trouammo il Cadì, il quale chiamano Signore di Betleem; sedendo in terra, sopra le scale innanzi del Coro, sopra d'vn'picco lo tapeto all'vsanza Turchesca; perche essi non si seruono di sedie, banchi, ò scabelli : Il Padre Guardiano ce lo fece salutare : Poi essendo licentiati da lui d'vn inchino della testa, entrammo nel Conuento, e subito che fummo vn poco lauati, e spoluerati; ci condusscro nella Chiesa di Santa Caterina, contigua alla

detta Chiefa grande; doue i detti Padri fanno ordinariamente il lot offitio, per effete l'altra occupata dal detto Cadi, che vi dorme, e tiene la fua famiglia; & effendo dato à ciafcheduno di noi vna candela ardente nella ma no, & il tutto polto in ponto (come habbiamo detto par lando del S. Sepolcro) fi comincio la Procefione, ch'ancora vi fi fa ordinariamente, alla venuta di tutti i Pellegrini; & ando per certe vie fotterrance, in vece doue ella foleua andare per la detta gran Chiefa, auanti ch'ella, fuffe occupata; e paffando per la Capella de gl'Innocenti, ci menò doue il noftro Redentore nacque, e fil posto nel Prefepio, & adorato da Magi.

Matth. 3. Luc.2.

Et è vn luogo intagliato nella Rupe(che feruiua all'ho ra di (halla) fituato incontro, e doue erano gl'Antichi mu ri della Città verfo Leuante: Mà dapoi è flato fatto da, 2 Chriftiani vna bella Chiefa per di fopra;ch'è la detta mag giore, & hà quel luogo della Naziuità, à punto fotto il



A. Altare della Natinità di Chri B. 11 S. Prescpio. (fto.

C. Altare de Magi. D. Montata.

coro, e l'Altar principale; doue si scende da due lati per certi anditi, con Porte di ferroe scalini, e non vi è altro lume che di Lampadi, che continouamente c'ardono, ò

chevi fi porta.

Questo santo luogo a'tempi passati era come vna Capelletta ben picciola, non compreendendo altro che quel felice, e beato luogo della Natiuità, e'l S. Presepio; mà dopò per la deuotione de'buoni Christiani, è stata ancora ampliata; hauendo di longhezza quaranta piedi, e di larghezza dodici tutta foderata di marmi bianchi, tanto il pauimento come i lati;ma la coperta,ouero Vol ta,è della nuda Rupe,ò viuo faffo, d'altezza intorno à 15. piedi, arricchita di lauori Mofaici indorati; i quali per vecchiezza,e per i fumi di quei lumi, sono quasi tutti scan cellati,& offuscati . Nell'eptrare di detta Capella della felicissima Natiuità, s'appresenta in faccia verso Leuante, e giustamente nel mezo del capo, vn'Altare, sopra il quale i Cattolici celebrano Messa, e vi è vna tauola, o qua dro, doue è dipinto il Misterio di quella beatissima Natiuità; E questo Altare à basso, è concauo, e ridotto à me zo cerchio, ornato di marmo biaco, come ancora il suolo,ò pauimento; mà di diuersi colori in forma di raggi d'yna Stella;In mezo della quale è posta, e sfondata quasi di due dita, vna pietra serpentina verde, che può hauere in diametro circa vn mezo piede, riuerita, e tenuta in ho nore, come fituata nell'istesso luogo; doue il nostro Redentore nacque dalla Gloriosa Vergine Maria.

Dalle due bande del detto Altare sono i sopradetti an diti, ouero entrate, & vscite, serrate di Porte di serro, cò i loro scalini, per i quali si mota nella detta Chiesa grade.

A canto, ouero incontro al detto Altare della Natiuità, paffato l'uno de detti anditi, ch'è verfo Offro, fono tre belle Colonne di marmo, che fostengono la Rupe della Volta, hauendo quella di mezo da ciaschedun lato tre scalini, per descendere al luogo del detto Santo Prefopio, ch'è più verso l'Occidente, fotto la detta Rupe, che di là s'inchina in pendentia verso di quello: Il qual Prefe-

pio èalto, e rileuato dal pauimento d'un buon piede, & e fatto à guifa d'una Caletta quadrata, oblonga, e pro-fonda dinanzi, circa d'un mezo piede, e tutto fabricato,



& incro-

& incroftaco, e foderato di marmo bianco; l'estremità, come a capi, & il lato di dietro verso la detta Rupe, e più alto che nel lato dinanzi:Dentro l'vno de quali capi, ch'è verso Settentrione contra la Capella, si vede distintamen te nella vena del detto marmo la figura d'un Vecchio, hauendo la barba, e veste lunga, & il capuccio in testa alla.

Monacale; la quale alcuni speculatiui mossi da vna pia... semplicità, vogliono che sia l'Effigie di S. Girolamo, qui per permissione Diuina impressa, per este regli di quello Presepio stato tanto assertionato amatore, seruente, e deutoto Zelatore, ch'appresso di colui volse finire i suoi selicissimi giorni.

Mà ad alcuni che diligentemente confideraffero lanatura d'alcune cofe tali, potrebbe partre quefla Effigie
quiui effer così à cafo ritrouata come vna Idea,ò Chime
ra imaginata nell'aere: Perche il fimile fi vede in più aleri
luoghi; mà non hanno fimiglianza naturale, ò perfetta
verifimilitudine della cofa,ò d'alcuna perfonarapprefentara,Ben ci danno, fingularmente quefta, qualche occafio
ne di coméplare,per le ragioni fopradette, e per offerir
ci quafi la forma, e l'Habito,che fi fà fitma hauer hauer
to,ò portato quel tal Santo: E fe così fijiffe, fi potrebbe
ammirare, e tenere per vno de' più gran miracoli, che o
mai moftrò la natura nelle materie infenfibili; mà non
è però male hauer quefla pia confideratione, ouero credenza; perche à Dio oggni cofa è pofibile.

Per ricornare al nostro proposito, intorno à questo San to Prespio, vi sono alcune Colónette che sostempono la detta Rocca, ò Rupe, ch'è senza ornamento, anzi solamen te impiastrata, e negra di fumis E nell'estremità nel catone verso mezo di, ci è vna piccola quadratura, come vn poggiuolo, coperta di marmo; doue si dice esser stati po sti i Presenti offerti da tre Magi.

All'opposito verso Leuante, & appresso la Montata, che và alla Chiesa grande, e nel medessmo luoghetto; doue è il detto S. Presepio, vi è vn picciolo Altare, satto in memoria, ch'iui sedeua l'Immaculata Vergine Madre,

Matt. 2. co'l fuo diuino Fanciullino nel grembo, quando i Magi fi prefentarono adadorarlo, & ad offerirgli Oro, Incen-

fo.e Mitra.

Questa Capella sotterranea, è bene la più deuota : doue l'anima contemplatiua può riceuere le maggiori con
tentezze, e godimenti spirituali, che sia sotto il Ciclo, per
che quelle di Gierusalemme non rappresentano se nonSpettacoli spauetcuoli, horribili, sanguinoleti, e la morte del Redentore; Questa ogni allegrezza, amoreuolezza,
e dolcezza; considerando ch'in quella, che non era altro
ch'vna picciola spelonca, ouero vna brutta Stalla d'animali, Quello ch'è tanto grade che mai non su, nes faziane
più essere alcuno suo pari: Quello ch'è Figliuolo d'Iddio
Onnipotente Creatore del Ciclo, e della Terra s'edgnan
doss far huomo ) s'e tanto humiliato, che quiut sha voluto nascere, & essere parorito d'una Vergine, e tenero Babino inuolto in panicelli, e posto in quel Presepio, sopra

Luc. 2. Hieron. ad Mar.viduá.

il fieno, fra'l Boue, e l'Afino; Che scintille di deuotione deue sentire nel cuore, e nell'anima il Christiano contem plandolo quiui, hor nel detto S. Presepio, & hor nelle braccia della castissima, e regia Vergine sua Madre? Confiderando ancora le voci angeliche piene di Celeste melo dia e rallegradofi del nascimento del Sole di Giustitia e della Verità, quiui vscita dalla terra, e la venuta di Quello il quale doueua per la sua carità, & obedienza pacificare l'ira, ch'Iddio suo Padre haueua coceputa contra il Gene re humano; Là con gl'occhi della mente si veggono i Pastori venuti per vedere, ciò che gl'era stato annuntiato da gl'Angeli, & anco quei graui, deuoti, e fanti Astrologi, conductici da vna nouella Stella, che gl'apparle in Leuante,i quali per la viltà del luogo, non hanno lasciato di ricognoscerlo; mà l'hanno adorato, & offertogli prefenti; E come faria possibile, che non s'attrahesse, e non fi commouelle l'affertione de Christiani, hauendo quiui riceuuti il suo Saluatore? poiche gl'istessi Turchi, e Maomettani l'hanno tanto in veneratione, che passandoui per andare in Hebron, al Sepolero d'Abraam, e de gl'altri Pa-

Luc. 2.

triar-

criarchi, ancora quando pigliano il camino della Mecha, doue è sepellito il lor Seduttore Maometto, lo visitano, basciano, e vi fanno le loro Orationi; & ancora giornalmente quelli ch'ini habitano, ò vengono da Gierusalemme, ò d'altra parte: E lo fanno con tanto feruore, e deuotione, e riuerenza, cauandosi le scarpe, e mettendo la veste in terra, e basciandola tre volte auanti ch'arriuino; Poi in leuarfi di lì, non voltano mai le spalle all'Altare, e portandosi di modo, ch'essi fauno vergogna à noi altri Christiani: E questo habbiamo visto, mentre quiui ci ritrouammo, effercitandoci nelle nostre Orationi, venendo ui vn Santone, accompagnato da vn'altro Turco, i quali lasciando, secondo l'vsanza, le loro scarpe appresso l'entra ta, con i piedi scalzi faceuano i loro prieghi, e cerimonie; Cominciando dal sudetto luogo del Santo nascimento,e dal Presepio, & Altare sudetto, & andando di là alla Capella de gl'Innocenti, & a'Sepolcri de'Santi, Eusebio, Pau la,e Girolamo, basciandoli tutti con feruentissimo zelo, e ritornando passarono senza farci alcun disturbo; e rimontarono nella fudetta Chiefa grande, per vna delle Porte di ferro; e su l'Alba del giorno; ci dettero prescia, per dare luogo ancora à gl'altri.

Questi Turchi hanno in grandissima veneratione, e san no gran conto di tutti quei luoghi; doue il nostro Salatore hà fatto qualche grand' opera; Come i Monti di Sion, d'Oliueto, Tabor, e simili; Parimente le Chiese di Bettania, e Betleem; massimamente il usighi doue concento la tengono per santissima, pura, e cafa, hauendo conceputo, e partorito Giesì Christo per opera dello Spirito santo, rimanendo Vergine; E credono chesso che si didio, e che si aliatore del montio del los concentos del los concentos del los didio, e che si alla concento che si didio concento di partico morte, e passiona con concento che si didio concento che si didio con concento che si didio concento che si didio che si didio con controlo con concento che si didio che si di didio che si didio c

cuno de'ínoi Difeepoli, che lo raffomigliana, e ch'egli wenendo i Giudei per pigliarlo ) si fece inuisibile, e cost si nascose nell'Antro; doue noi crediamo c'habbia sudato sangue, & acqua, per l'angoscia, e per l'appreensione che, come vero Huomo, hebbe della morte; E per questo, essi hanno ancora il detto luogo in gran veneratione; e se ne ridono, e scherniscono del Santo Monte Caluario, e del Santissimo Sepolcro.

Riueriscono ancora San Giouan Battista, come il più grande de Profeti; non è lecito trà loro sotto pena della vita; giurare per i nomi di quelli, della qual cosa noi facciamo così poco conto, con gran pericolo delle nostre anime 5.

Mà quanto al loro detto peruerfo, e dannato Maomet to, dicono ch'egli fia flato folo Nuntio; & il Fiato d'Iddio; il più grande, e più amato trà le creature, E tengono quefto, fecondo il teftimonio folo, affordo, e falfo, ch'egli fteffo hà dato, e lafciato di fe, al quale più prefto credono, ch'a quello c'hanno dato di Giesù Chrifto, iddio Padre per la fua propria voce, e fegni, & effo Chrifto iftef fo fuo vnico, e tero Figliuolo, per le fue opere fopranaturali, e Djuine.

Lo Spirito Santo nelle fue apparitioni, & inspirationi, gl'Angel), Profeti, Apostoli, e Santi Personaggi pieni d'autorità, per le loro Prediche, Scritture, Ragioni inuin cibili, e Miracoli marauigliosi, fatti nel suo fanto nome, & anco esio Diauolo proprio, e molt'altre creature così argioneuoli, come non ragioneuoli, sic inschibili, in varij modi; E non ostante c'habbiano alcun risentimento, che Giesù Christo sia grandissimo, esii portano pur'estremo, e immortal odio a'Christiani Professor iden de Santissimo nome, & in Gierusalemme; E li intorno, più ch'in alcun altro luogo, che sia del loro Dominio; tanto gl'ha Satanasso acciecati in questa salla, er idiculos fe degnella quale egli gli matiene indotti, & allettati da vna perni ciosa libertà, congiunta con vn'abomineuole, infame bestiale, e lubrica licenza.



- A. Altare della Natiuità di Chri B. Prefepio. (ito. C. Altare de'Magi. D. Montata. E. Entrata.

- F. Capella de gl'Innocenti.
  G. Altare, ò Sepolero di S. Eufebio.
  H. Altare ò Sepolero di S. Faula & Euftochio.

I, Alta-

I. Altare, ò Sepolero di S. Girolamo. -K. Camera di S. G rolamo. L. Montata.

M. Chiefa di S. Caterina. N. Altare, e Ginocchiuoli. Q. Buco.

Per non discostarsi troppo dal primo discorso, e per ritornare alla nostra Processione, intenderete che di quel Santissimo luogo della Natiuità, e Presepio, ritornamo al Mausoleo, ò Capella de'santi Innocenti, ch'in loro fan ciullezza sono stati martirizati per Giesà Christo dal cru dele Herode: doue nelle mura, & in vn speco sotto l'Alta S. Hiero, in re, per tutto fono poste le loro ossa, & ella è sotterranea Epit. Paul. (come l'altre che seguitano) hauendo vn gran pilastro, che sostiene la fua Volta, intagliara nel viuo sasso; All'incontro del quale à mano manca v'è vna picciola entrata, & andito, che và, prima doue giace, e ripofa il corpo di S. Eusebio Abbate, e Confessore Discepolo di S. Girola-

mo, che gl'aiutò nella translatione, & à rescriuere la Santa Eibia.

Poco più auanti s'entra in vna Grotta, ouero Capella doue sono due Altari; Sotto'l primo de'quali à man. manca, & appresso di quell'entrata, giaciono S. Paola, Matrona, e Gentildonna Romana, con Euftochio fuz Fi-Bre. Rom. gliuola, che fondò quel Monasterio, del quale S. Girolamo (che visse insieme in vn medesimo tempo, e si ritrouò alla fua morte) scrisse l'Epitafio, che contiene frà più altre virtuole, e sante sue attioni, ch'ella era tanto seruente in deuotione, & affertionata al S. Prefepio, e Sacratissimo Sepolcro; che non folamente si contentaua di basciarlo continouamente, anzi con la rugiada delle sue lagrime 5. Hiero, in lo bagnaua, e lo leccaua con la fua lingua; ch'ella eleffe Epit. Paul. in questo Berleem la sua habitatione, contentadosi d'vna

Matt 2.

Camera stretta, per spatio di tre anni; mentre che fece fare delle Celle, & il Monasterio per i Religiosi, e per le Monache, & vn'Hospidale per albergare i Pellegrini; nel luogo doue la Vergine Madre, e Giofeffo suo Sposo, e Padre putatino di Christo, non trouarono altro alloggia mento d'yna Stalla ...

Sotto

Sotto l'altro Alèare, erano conferuate l'offa del detto Santo Girolamo, auanti che col Santo Prefepio fuffero traffortate à Roma, e poste nella Chiefa nominata Săta Maria Maggiore, doue per mera deuotione c'hà à quel le Papa Silto Quinto di fel. mem. à quelti nostri tempi fatto fabricare vna bella, e sontuosa Capella.

Di quel detto luogo andando à man diritta sentra nel luogo, e Camera, doue dimorò il detto Santo Dottore Girolamo, per spatio di cinquantanni, e sei me si; e quiui hà tradotta la detta Santa Bibia, dall'Hebraico, e Caldeo, prima in Greco, e poi in Latino, donde è peruenuto sin'à noi, la fruttuo a intelligenza della Sacra

Scrittura.

Ritornando poi,e falendo per le medefime feale, per le quali erauamo venuti; rientrammo nella Chiefa di Santa Caterina Vergine, & Mittire; doue fono trasferite l'Indulgentie del Monte Sinai; e fi dice, che quiti, quando la detta Santa Vergine ci fil, per vifitare i Isanto Prefepio, il nostro Signore gl'apparfe; e diffe (confirmandola nella Fede) ch'ella doueua hauere la palma del Martirio, per i fluo fanto Nome.

« Finita la Proceffione, ci fù dato molto bene da cena, e moftrati i luoghi doue haucuamo da pigliare vn poco di ripofo, & a meza notte andaffimo alle Manutine, e paffammo al meglio che potemmo il refto della notte, con le nostre picciole deuotioni, e vifitationi de' Santi luoghi prenominati, Et all'hora auenne ciò c'habbiamo fortitto di fopra, de'prieghi, e vifite che vi fecero i detti Turchi, pigliando à quell'effetto la candela d'vno de'Pel-

legrini.

Al giorno, che fù il Giouedì a'quattro di Settembre (dopò ch'i Sacerdoti hebbero celebrato, & i Laici communicatii) vno de Padri del detto Conuento, ci menò al luogo chiamato, ad Paftores, doue fi veggono le Rouine della Torre d'Ader, idelt Gregis, e della Chiefa che Lucaliufi fi fabricata; & ch' i Paftori vegghiando la notte fopra l'gregge, meritarono vdire la voce de gl'Angeli.

annun-

Gen. 15.

annuntiandogli la buona nuoua della Natiuità del nostro Redentore; discosto almaco da due mila, e cinquecento buoni passi, ò due miglia e mezo del detto Monasterio; & è situato in vna Valle, chiamata ancora il Capo di Giacob per hauere quiui il Patriarca pasciuto il suo bestiame, e fissi i suoi tabernacoli, dopò la morte della sua Consorte Rachel.

Auanti che vi si arriui, si passa per vna Campagna, sotto il Villaggio de'detti Pastori, piena d'Oliueti quiui piatati (secondo la voce, e commune opinione del Volgo) da'Romani.

Quelli del detto Villaggio si chiamano ancora Pasto ri, i quali ci vennero incontra, non per congratularfi della nostra venuta, ò per mostrarci il luogo, doue i loro Predecessori haueuano riceuuti tanti beneficii; mà ad impedirci l'Entrata, e per darci fastidio ; poi per constringerci à dargli alcuni Maidini.

Nel detto luogo doue l'Angelo apparfe a'Pattori, vi è stato vna bella Chiesa; mà non ci è restato altro ch'vna fola Volta d'vna Capella, ch'è fotterranea; nel quale faceuamo le nostre deuotioni, e fuora di quella appresso va poco de sassi d'una Rupe scoperti, si tiene essere il luogo

doue erano all'hora i detti Paftori .

Vnpoco più discosto di là, si vede vna Montagnetta. con la cima tonda; doue i Christiani, al tempo passato ha ueuano vna Fortezza chiamata Bettulia, la quale hanno guardata, e di li fatte le sue escorsioni sopra gl'Infedeli. quarant'anni dopò, che tutto il resto del Paese era da loro foggiogato; mà quelta non è la Bettulia della pruden te Iudith.

Dopò la visita de'sudetti luoghi ritornamo per il detto Villaggio de'Pastori; doue in vn cantone d'vna Piazzetta, vi è vna Cisterna, della quale vn giorno, come dicono, la Vergine Madre domandò da bere; e non volendoglielo dare i Villani, l'acqua crebbe fin'alla fommità del pozzo; talmente ch'ella ne pigliò à sua commodità; Noi per la memoria desiderauamo anço bere di quella; mà

quei tristi Pastori non vossero permettere, che ne tirastimo, senza pagargli prima certi Maidini; & il medesimo ci secero le Donne alla Cisterna di Dauid di là da-Betleem....

Più auanti oltra il Villaggio, trouammo le Rouine d'una Chiefiola, fondata nel luogo, doue S. Giofeffo s'era accommodato d'una Cafetta, per habitarui con la fua Spo fa Vergine Madre, & il fuo diuino Fanciullo; elà riceuette dall'Angelo il precetto di fuggirfene in Egitto, Matt. a. per fchifare la furia del Re-Herode.

Quiui di nuouo habbiamo hauuto vn gran difturbo da detti Pattori, e da quelli dell'ifteffo Betleë che vi erano concorfi, non contentandofi di quello che gl'haueuamo dato ne'fudetti luoghi, anzi circondandoci con i loro archi, frombe, e battoni, ci sforzarono à dare ancora à

ciascuno yn Maidino.

Venendo poi circa yn tiro di pietra appresso il Monasterio di Betleem; entrammo in yna Grotra assai grande, c'hauena dentro, equasi nel mezo yn' Altare, pet celebrar ui la Messa; nella quale si dice esser stata nascosa la Vergine Madre, per paura d'Herode; aspettando che Giosefo si preparasse all'andata in Egitto: lui tutti, come si sta altroue, pigliauano della terra, e sassetti della Rupe; de' quali preso yn tantino col'vino, ò altro liquore, è buono per far venire il latte alle Donne; E dicono, quel vigore essergii conceduto; perche quiui cascò yn poco di latte, vícito dal petto Verginale. Gl'Insedeli issessi issessi proco di latte, vícito dal petto Verginale. Gl'Insedeli issessi in caso di necessità, ne danno alle loro Donne, & anco à gl'Animali.

Di là ricornati al Conuento, ci fù dato à definate, e do pò hauer altre volte rinifitati i Santi luoghi, che ci fono, parimente wi Altare, ch'è à canto del Coro nella Chiefà grande verso Ostro, intitolato della Circoncisione; rimontammo sopra i nostri Afini, per andare alla Cisterna di Dauid; sindoue quasi ci vennero ad accompagnare à Padri, e di là ripigliammo il camino di Gierusalemme.

Padri, e di la ripigliammo il camino di Gierufalemme • - Quanto alla fudetta Chiefa grande, fabricata da Santa

Helena, e chiamata Santa Maria di Betleem, ella è ancora bene intiera, e fù bellissima, e magnifica tutta foderata, e pauimentata di marmo, il quale i Turchi gl'hanno tolti, e posti (come è narrato di sopra) nel Tempio detto di Salamone; e secondo alcuni, parte trasportati in Babilonia d'Egitto, per abbellire il Palazzo del Soldano; Nella Naue della detta Chiefa, fino al coro, fono quattro filare di Colonne grandi, alte, e tonde, fatte di Marmo mifchio di color rosso, giallo, e bianco, e tutte d'yn pezzo, e dieci per filara, discosto, per longhezza l'vna dall'altra. qualche sette piedi,e per trauerso tredici . Le pareti tutte intorno, da' capitelli di quelle sin al tetto, sono state de corate di lauoro Mofaico indorato, e le ne vede ancora affai Vestigij; il derro tetto è di legno fatto all'Antica,e coperto di piombo: Sotto quello sono molte Finestre s; nel fine della detta Naue verso il detto coro, e dietro di quello ne'quattro Cantoni, vi è vn Pilastro quadro, accompagnato da due Colonne simili alle sopradette. Quel coro è bello, e grande, e rinchiuso di mura, hauendo à cia scun lato incontro vn'altro coro, che seruono di crociata alla Chiesa; doue in ciascheduno sono tre Altari: E que sti tre cori sono fatti in Volta, tendendo il principale, ch'è giustamente sopra la Grotta della Capella della Natiuità del nostro Signore, verso Leuante, e gl'altri l'vno verso Tramontana, e l'altro verso Ostro; da quali, e per disotto del maggiore si discende con dieci scaloni di porfido, e per due Porte di ferro, ò bronzo, fatte à Can celli aperti . Ne'due cori minori s'entra per certivsci, che sono nelle mura fatti, tra'l mezo delle dette Colonne e di là per vna Porta, ch'è di sopra delle dette scale, al detto Coro principale, il quale haucua ancora vn'altra Entrata dalla parte dinanzi verso la Naue; mà quella. è turata, e si montaua per tre larghi scaloni, sopra i quali trouammo ancora il Bassà, sedendo sopra vn. tapeto.

A canto della detta Chiefa, i Greci, Armeni, e l'altre. Nationi Christiane, c'hanno anco qualche luogo di residenza.

denza. E ritornati che fummo la fera in Gierus'alemme, pigliammo rifolutione d'andareil di feguente alla Montana Giudea, discosto di là circa fette, ò otto niglia, e perciò il R. P. Guardiano n'auuisò il suo Dragomanno, e Mocqueri, acciò fussero in ordine per partirs à buondo hora...

'E così il Venerdì alli cinque, all'Alba accompagnati da due Padri del Conuento, montammo fopra inoftri Afini (non dentro la Città, perche non è permeflo a'Chri fliani) e pigliammo il noftro camino, per mezo de'campi; doue fono le Sepolture de Turchi, edoue fi veggono moltetouine de grandfelifici). Et irando femprever fo Garbino, per afprifime, e faftidiofifime Moptagne, arriuammo al luogo defiderato, ch'io faccio flima effere il Vicus Abia, mentouato in S. Luca; e di là ancora (corguamo chiaramente il Modino de'Macabei, e quafi finalla Valle del Terebinto, & il camino di Giaffa, che ne anco fono troppo difcolti.

Primieramente arriuammo nella Chiefa di San Giouanni Battiffa, ancora affai intiera, e ch'altre volte è ftata molto bella, & ornata di pitture ricchiffine, fecondo si il tempo d'all'horà i mà adetlo è piena d'infamia, e fterco d'ogni forte; E c'alloggiano Huomini, Donne, Putti, & Animali, ripiene di villanie, e iporchezze, fotrofopra

I'vno con l'altro .

Et in questo luogo, che su la Casa del Sacerdote Zaccaria nacque il suo Figliuolo, il Santissimo Profeta, e Precursore del nostro Redentore Giouanri Bartisarel·la Capella che stà à mano diritta dell'Altar grande verso Settentrione; e doue si vede la Camera, come vna cauerna incausta nella Ruper, solla quale grantepo per i christiani sono state conservate le sue Culle, & altre Reliquie: Et iui ricuperò anco il detto Zaccaria la parola persanella visione dell'Angelo, e picno dello Spirito Santo, cantò per Lande, e Profetia, il Beneductus Dominus Deut spraed, &c. che si dice nella Chiefa, ordinariamente nel Matutino.



Dall'al-

Dall'altra banda verso mezo giorno, c'è vn luogo picciolo, doue dicono il detto Santo effere flato nascoso dalla madre sua, durante la persecutione d'Herode contra.

gl'Innocenti, e Bambini,

Più à basso della detta Chiesa vn tiro di pietra, c'è vna fontana, chiamata da gl'Habitatori, la fontana della Ver gine Maria; doue S. Giouan Battista, e suoi Parenti (come si presume) spesse volte si sono rinfrescati; & è l'acqua perfettissima.

Di là vn tiro d'arco più auanti, e nell'altro contra vna Montagnetta affai fertile, piena d'Oliueti, e belle Vigne, ci è la Cafa; doue staua ancora il detto Zaccaria, & Elisaberta sua Consorte;nel luogo della quale è stata fabricata vna bella Chiefa, e Monasterio; mà non ci è restato altro in piedi, ch'vn Chiostro, cinto di muri antichi, e spessi, e parte della Chiesa; sopra le pareti della quale si veggono ancora dipinte alcune Imagini de'Santi; & è stata la detta Chiesa à due solari, & è habitata, e mantenuta con quella politezza, come quella di sopra; e più presto va poco manco che più.

A questa detta Cafa, venne (affrettandofi con diligen- Luc. 1. za per tanto camino ) la Vergine Madre, effendo gravida del pegno della nostra Saluatione; per salutare la sua cara cognata Elifabetta, moglie del detto Zaccaria, nella fua vecchiezza, e contra il corfo naturale, pregna di S.Gio uanni Battista; evi restò tre mesi: Ftiui fece il Cantico, Som. sup. che si dice nel Vespro : Magnificat anima mea Domi- Euang.

num, &cc.

In questa le Donne, e nell'altra prenominata, gl'Huomini, non ci volsero concedere l'Entrata, senza i Maidini.

Vscendo di là, ci venne voglia di seguitare due, ò tre miglia più innanzi, per visitare il Deserto; done S. Giouanni Battista, guidato, e confortato dallo Spirito Santo, si tenne nella sua pueritia;e sino al giorno della sua. Apparitione in Ifrael; predicando il Battefimo di penitenza à quelli della Giudea appresso il Fiume Giordano; Che fu l'anno 25 dell'Imperio di Tiberio Cesare; gouer- Luc.3.



A. Deferto.

B. Antto di S. Gionanni.

C. Fontana. D. Rouine del Monafterio.

nando .

nando all'hora per lui la Gindea Pontio Pilato; fotto il quale pati, e morì per noi il Nostro Redentore. E peruenuti al detto Deserto per camini faltidiosissimi,e perico lossssimi ; pigliammo grandissimo contento di vedere vn luogo tanto auttero, infieme à noi diletteuole, doue quel S. Huomo conuersò tanto tempo; non ostante ch'al presente pon ci fiatanto bosco, come si moltra esfere stato per il passitto,& è molto rozzo, inculto, & aspro, rimoto da gni habitatione humana.

El'Antro, ò Spelonca, doue egli dimoraua, celebrato nel Hinno che si canta nella Chiesa !& incomincia : Antra deserti, teneris sub annis, &c. è incauato nella Rupenel mezo, & incontro la pendice d'vna Montagna, pie na d'arbuscelli, ch'assomiglia più presto ad vn precipitio, ò sbalzo, riguardando la profonda Valle, che vi è à dirim petro, & è'I detto Antro affai grande di dentro; & al fine hà vna rileuatione à guisa d'vn'Altare, doue dormina il

detto Santo.

L'adito à quello è affai difficile, e l'Entrata stretta, gióta alla quale c'è vna fontanella d'acqua bonissima, che si può pigliare in due luoghi ad alto, & à baffo: Per di fopravi è stata vna Chiesiuola, & vn piccolo Monasterio, del quale non si veggono più, se non certe parti delle

mura quasitutte disfatte.

Quiui pigliammo vn poco di rifettione di pane, e vino, ch'il Padre Guardiano c'haueua fatto portare; dopò essendo vn poco rinfrescati, rimontammo sopra i nostri Asini, e ci discostammo vnimiglio, e mezo dal diritto ca mino, tirando verso Betleem, per vedere quattro miglia di là, la fontana appresso Bessar, doue S. Filippo Apostolo battezzò l'Etiopo, Eunuco della Regina Candace, & è ancora affai bella, & intiera; E quiui appresso sono al cune reliquie d'yna Chiesa, e d'altri Edificij tutti rouinati

Arrivati, e pensando pigliarne dell'acqua, tanto per de uotione, quanto per rinfrescarci dall'alteratione, causata ci dall'ardore del Sole, e' faticoso camino; certi putti per malicia l'haucuano intorbidata tutta; por afpettantis che



che, mentre facessimo le nostre picciole deuotioni, diuetasse chiara, scoprimmo certi Huomini à Cauallo, che veniuano alla volta nostra, i quali stimauamo che fossero Arabi; e così rimontammo con prescia, e ci mettemmo à caminare; mà esti presto c'arrivarono, e ci fecero pagare due Maidini per testa; Nondimeno dopò ci fecero lungo tempo scorta, & era vno de'Sottobassa di Gierusalemme con la sua gente, il quale, come vn Preposto, che chiamano della Capagna, và attrauersando i Campi, per liberargli d'Affassini, & esti medefimi spesse volte fanno l'vificio di quellize ci visitarono, e ricercarono, se noi haueuamo del vino, per beuerlo, non ostante che facessino la loro Quadragefima, & il loro Alcorano lo prohibifca.

Questo ful'incontro c'hauemmo quel di; mà è da cre dere, che l'haueriamo hauuto peggiore, se non hauessimo pagato vn certo che al Capo de'Villani della Montana. Giudea; il quale c'accompagno fin che fummo fotto la

fua giurisdittione.

Poco discosto di questa Fontana, ci è Sicelech, ch'Achis Re di Geth dette à Dauid, & egli iui si riposò due giorni, dopò che ruppe gl'Amalechiti, & il terzo giorno lo venne à trouare vn Giouane Amalechito, che gli porto la nuona d'hauer ammazzato ne'Monti di Gelboe, il Re Saul: Il Ruscello, che sà la detta Fontana, & il Torrente done paffa, fi chiama Torrens botris, che fignifica Torren Num, 15. te di Sarmento di Vigne, per quello, che le Spie di Moife quiui colfero, e portarono con vn rapazzo d'vua, ch' era il carico di due Huomini; così il detto luogo si chiamaua, & al presete ancora. Nelle Scole discosto dalla Ca sa di Zaccaria sopradetta, verso Gierusalemme dodici mi glia;e sei miglia da quella verso Settentrione, vi è la Città di Nobe, al presente detta Bonocopolis; doue habitaua il grand'Abimelech, & altri Sacerdoti; e firitirò David 1. Res. 11. per la furia di Saul, che lo perseguitaua, e mangio i pani della propositione. Ella si chiamana Città de'Sacerdoti. & al tempo di S Girolamo, Sepolero de gl'vecisi.

Per ripigliare la nostra strada dirittà, caminammo per. vna.

A 100 P 1. Reg. 27 . 2. Reg 1.

vna Valle à mano maca, & hauendo cotinouato yn buon spatio: Vedemmo à mano diritta la Torre di S. Simeone, della quale habbiamo parlato più di sopra : Poi frà Oliui, e Paefi affai ben coltiuati, trouammo vn' Abbadia, d Monasterio, intitolato Santa Croce; doue al presente risiedono vn Vescouo, e Frati Giorgiani, che tengono in parte il rito,e la Religione, e fanno l'Offitio in Lingua Greca, il qual Vescouo c'aprì, e ci riceuette molto humanamente, poi ci menò nella Chiesa assai grande, e bella,e ci mostro sotto l'Altar grande il tronco della palma che fù tagliata per farne il trauerfo della Santa Croce del nostro Redentore; Par che (secondo gl'Antichi Dottori ) ella fù fatta di quattro forte di legni, cioè il piede di Cedro, il corpo, ò busto piu lungo, di Cipresso, il trauerso nella quale furono distese le sue braccia Diuine, & il resto, d'yna palma, della quale lo Sposo dice nella Can tica: Io falirò su la palma, e pigliarò il suo frutto; &il Titolo d'Oliua; Tutti i muri della Chiesa sono dipinti,e pieni di Rappresentationi de'Santi, segnalatamente de'Pa triarchi, Profeti, & Apostoli, senza hauere come s'vsa appresso noi alla Cattolica ) cosa veruna in mano, come à di re. Chiaue. e Spade. o cofe simili, per potergli discernere, e riconoscere, anzi hanno i loro nomi scritti, a'lati, ò di fopra, & i vestimenti simplicissimi.

Il detto Vescouo, per gratia sua, ci fece presentare pane, e vino, e mostrare tutto il Monasterio, il quale è picciolo, e tutto in van amdi, non hauendo, se ben mi ricordo, cento passi di quadratura, e di paura dell'incorsioni d'Infedeli, è circondato di buoni, spessi, a titi murisquafi in quella forma, ch'è quello di S. Helia Profeta, nel camino di Betleem: ele Porte elseriori sono basse, grosse,

ben guarnite di ferro.

Effendo noi quiui alquanto riftorati,e contentati del la vifta del luogo, ci rimettemmo nel camino di Giertalemme, doue arriuammo all'hora competente, accidopò cena,fi come penfauamo,la feconda volta entram mo nel Santo Sepolero; mà i Turchi per certe occupa-

tioni

LIBRO TERZO. \_229

tioni che haueuano, ci rimifero al giorno feguente; & in luogo di far quetto (com'è detto di fopra) andammo con i Padri & Frati, à fare le nostre orationi, nella piazza grande di lla Chiefa del Monte Caluario.

Ci menò all'hora il R. P. al luogo del Sacrificio di Abraam, doue fono guardate le tauole dell'altare di Melchifedech, gran Sacerdote, e Re; narrate di fopra.

Il Sabbato, a' fei, la fera, come è detto, entrammo per la feconda volta nel Santo Sepolero; e ne vícimmo

la Domenica; à i setti di buonhora.

Il Luncdi alli 8. giorno della Natiuità della Madonna, la mattina à buon hora andauamo à vifitare la Chiefa di Sant'Anna; en el luigo fotterranco che è fotto il choro, doue fi dice effere fiara la Camera, doue la Vergine Maria fù conceputa, fi come habbiamo detto altre volte, alcuni de' nostri contratelli pellegrini Ecclefialitici, per permissione de i Santoni disfero la Messa; & il resto della compagnia andò à basso al Sepolero di quella benedetta Vergine; il Padre Vicario del Monasterio, allora nostro conduttore ci fece ancora di nuouo visitare i luoghi Santi, per là intorno , come quelli che sono nel Giardino d'Oliueto.

Quelgiorno, il P. Guardiano ben haueria voluto farci partire, Sc haucua (fenza nostra fapura) farto venire i Moccheri con i loro Afini, ma per le ragioni preallegate, lo disferimmo sino al giorno feguente, e per la terza volta la fera ricntrammo nel Santo Sepolero di Giesà

Christo.

Il Marredi alli 9, piu à buon hora del folito, per hauer cofi ordinato il detto R. Padre, vicimmo di quella Chiefa, & arriuando al Conuento, trouammo le nostre caualcature turte in ordine, talmente che non restaua altro, che pigliare le nostre patenti e poche bagaglie, e far vi poco di collatione: E poi metterci in camino per il ritorno: Il qual alcuni di noi desiderauano prolongare; pervedere, e vistare il fiume Giordano, la Quarantana, Ebron, & altri simili luogi; mà il detto R. P. (dubitan-

do che non gli fusse fatto qualche gran dispiacere, per l'opinione che i Turchi fingcuano d'hauere, che frà noi ci fusse qualche gran Personaggio, mandato dal Re di Spagna, ò altro loro nemico, per ispiare il paese, ò che no ci accadesse qualche disgratia) cercò tutti mezi, per dissibuaderecne, e diuertircene, e tanto potero le sue dimostrationi, e l'obedientia che gli doucuano, che noi no ce ne curammo 3 E come è detto, ci ritiràmmo, & veramente non senza gran scontento, perche il diletto chehaucuamo di gustare la fuauità, e dolezzza di quei Santi looghi, e della Città, della quale sono state dette tante cose gloriose, ci faccua scordare, e non sar conto, si tut i tranagli che ancora haueremmo potuto patire.

Nondimeno, non offante che non hauessimo tanto bene, d'andare più auanti, per dare ad intendere al lettore, i luoghi che iui si possono vedere; gli met-

terò quí per ordine, come gli hò raccoli d'al
cuni Autori antichi, e moderni, che ne feri
uono; e fecondo c'hò scitto parlàre
da quelli, che ci fono flati, e
prima di ciò che fi vede
intorno di Bethelem, & verfo
Hebron.

IL FINE DEL TERZO LIBRO.



# DEL DEVOTISSIMO VIAGGIO

# DI GIERVSALEMME

Libro Quarto.

FATTO PER IL SIG. GIOVANNI Zuallardo Caualiere del Santissimo Sepolcro, &c.

Nel quale sono mentouate tutte le Città, Terre e Castelli antichi e moderni, & iluoghi Santi della Palestina, ouero Terra Santa.





Er dar principio à ciò che nel fine del terzo habbiamo promesso. E da sape re che da Betleem circa due miglia, Bezeth. per andare verso la sudetta fontana di S.Philippo, in vna Valle fertilissima chiamata Rafaim, ci è la Villa 1.Reg.11.

di Bezet, doue Saul, effendo crea- Thecus, to Re, congionse il Popolo d'Israele contra Naas Ammonito .

Sei miglia dal detto Betleem', dall'altra banda verso 3. Reg 12. Leuante c'èil Castello Tecua, fondato dal ReRoboam , Hier mar. nel quale nacque,e fù sepellito il Profeta Amos.

Frà Tecua & il Monte Engaddi 8. miglia più auan- Engaddi. ti, c'è la valle di Benedittione, così chiamata, per la 2. Patal.19. vittoria ch'iui dette Iddio al Re Iosafat contra i figliuoli di Moab, & Ammon, e gli habitanti della Mon-

dictionis.

tagna Seyr. I detti Monti Engaddi fono altissimi, e precipitoli, lituati più innazi verso Leuante, e cofinano col . Reg. 24. Mare Morto; ne' quali il Profeta Regio Dauid, fuggendo dal Re Saul, s'ascose; & intorno di quel Monte erano fituate quelle vigne del Balfamo ; lequali, al tempo d'Herode cognominato Magno, Cleopatra Regina d'Egitto, Cant. Can- con l'aiuto di Marcantonio transportò in Babilonia d'Egitto; mà qui ne sono restate alcune reliquie, ò getti in-

tic.s. colti,e di quelle parla Salomone ne' fuoi Cantici. Al piede del Monte, e su la riua del detto Mare, sono arbori che portano frutto bellissimo à vedere, per difuo ri, e di dentro, apprendogli, si trouano pieni di cencri

puzzolenti.

Tre miglia di là verso mezo giorno, e sei di Betleem, Odolla. ci è la Collina chiamata Achille, nell'aquale è la spelon-1.Reg.22. ca Adulla ouero Odolla, doue Dauid parimente s'asco-Maffada. fe, perseguitato dal detto Saul; & iui il Re Herode fon-

dò yna Fortezza, la quale chiamò Massada.

fecutioni che gli fece il Re Saul, fi ritirò anco nella Città di Zith, 10.0 12. miglia di Betleem, verso Sirocco, 1.Reg.23. e del medefimo nome fi chiama anco il deferto quiui vicino; al quale vi è congionto quello di Maon verso me-20 giorno, confinando con la Terra d'Amalech, doue Id-1. Reg.15. dio comandò al ke Saul, ch'ammazzasse ogni anima Carmelus. viuente nel deferto Maon è contenuto il monte Carme-1. Reg. 15. lo, doue habitaua il ricco Nabal, ela fauia Abigiel fua conforte. Poi vi feguita Mambre, ch'è vna valle distante quasi 14. miglia da Betleem, verso mezo di, & à mano diritta della strada maestra che mena ad Ebron; iui gran tempo hà riseduto il Patriarca Abraam, dopò che si fù ritirato di Hur de i Caldei,& iui appresso d'vn Albero, chiamato in Latino Ilex, e da Italiani Elce (fituato auanti la porta del suo tabernaculo, e del quale secondo l'opinione d'alcuni, si vede ancora il tronco, che sà certi

Il detto Dauid non effendo ancora Re, durante le per-

getti verdi) egli vidde tre huomini,e ne adorò vno solo; Gen.18. e gliriceuette, e gli albergò.

Iof. 15.

Maon.

Mambre.

Sen. 41.

### LIBRO OVARTO.

Si vede anco la Camera di sara moglie d'Abraam, Gen al madre d'Isac, & ctiandio il luogo doue detto Isac fu

circoncilo dal detto suo padre Abraam.

Vn buon mielio, d'in circa, più innazi c'è il detto He bron, Città antichissima, hebraicè detta Cariat arbee, Hebron, id ft vrbs Arbee; In quella morì la detta Sara,dopò ha uere viffuto cento 27. anni, & iui regnò Dauid fu la Tri- Gen. 23. bu di Giuda, 7. anni e sci mesi, dopò la morte di Saul, e mentre che Isboseth figliuolo di quello regnò due anni fopra Ifracl: Quelta è tutta diffrutta e monttrano le fue i Paras rouine, che fia ttata grade e splendida, Metropolitana de B. Sulp. Filistei, e habitatione de' Re & giganti . vi è circa tre ti- Seu. lib.t. ri d'arco di là ,vn'altra Hebron, detta la Nuoua, edificata nel luogo doue è la doppia Spelonca che comprò il detto Abraamo per sepelirci la sudetta sua charissima conforte Sara; e doue egli medefimo, e gl'altri Patriarchi Ifaac, e Iacob fuoi figliuoli, e lor moglie Rebecca, Lia, & altre sono state sepolte; eccetto Rachel che riposa appres fo di Betleem, & loseffo in Sichen; Alcuni vogliono Egesippus. ch'Adamo nostro primo Padre, fimilmète v'habbia hauuto la fua sepoltura; sopra la quale Spelonca è stata edificata vna bellissima Chiesa, da i Christiani, dalla quale ne sono ributtati da'Maomettani, che la tengono in grande stima e veneratione, e tut:i quelli frà di loro che vanno in pellegrinaggio verfo Mecha, fono obligati paffarci ; altrimente non stimariano che lor detto pellegrinag il fosse fornito, debitamente fatto. Et ancora spesse volte da ben lontani paesi ci vanno espressamente, per visitare le sopradette sepolture de' Patriarchi Abraam, Isaac, & Iacob.

Ritornando di là verso il detto Betleem, & quasi vn Capus Dabuon tiro d'arco verso il Ponente, ci è il celebre Campo malcenus. Damasceno, doue tutti gl'Orientali tengono essere stato creato, & formato il nostro primo Padre Adamo; il detto Campo è verso il prenominato Ebron, & è fertilissimo, bello, & delitiofo, e di terra rossetta, tirando sul lionato, cosi molle & fiessibile, come cera, della quale i Chri-

Christiani del Paese fanno de Pater nostri ò Corone, yn poco tinte sul nero, che portano in Gierusaleme per ven derle à Pellegrini, dicendo che quella terra si caua d'yna fossa che ogni anno si riempieda se stessa: I Mercanti Turchi ne portano anco à vé dere in Egitro, & in Etiopia medessimamente sino all'Indie, per cosa pretiosa, afficurandogli, d'haucre la virtù di preservar l'Huomo del cascare, e che cascando non si saccia male: E che nessimo Animale gli può nuocere, e lo guarda che non si possa assognare nell'acqua: Mà quanto à quello che è, io mi rimetto à quelli che ne sanno più di me, ò l'hanno meglio isserimentato.

Gen.4

Da quella fossa vi altro tiro d'arco verso mezo di , è il luogo doue Caim ammazzò il sino Fratello Abel, e due volte tanto più lontano da quella; contro l'Occidente, vi è vna Spelonca incauata nella Rupe, nella quale si dice che Adam, & Eua hanno pianto il detto Abel loro Figliuolo, il termine di cento anni, e si mostra ancora il loro letto di pietra; doue dormiuano; & vna bella Fontana vicina, della quale beueuano; La detta Spelonca può hauere trenta piedi di longhezza, e larghezza; & vn poco di sotto à quella verso Ostro, passa il camino che và dalla Città d'Hebron verso Gaza.

Dabir. Iol. 15. Quattro miglia da Ebron verfo mezo dì, è la Città di Dabir, altramente detta Cariat Sophet, la qual espugnò Otoniel, per hauer Assa Figliuola del suo Fratello Cales per Moglie; E per ritornare verso Settentrione, quae, tro miglia da Mambre, cesi da Betleem, in vn luogo eminentissimo ci è la Città di Betaceron, se à quella è afsai vicina vna Villa chiamata Rama, posta tanto àd alto, che di li si discuore il Fiume Giordano, il Mare Morto, cel 'Indicterraneo', e quasti tutta la Palestina, se i. Monti dell'Arabia, e quelli della Samaria, e sin a'deserti d'E-

Betacaion.

gitto.

Cinque miglia dal detto Betleem verso Garbino, ò
Lebecchio,ci è il Giardino del Re Salamode, detto, Hortas conclusis, serrato non di muri, ò di pali di legno, mà

Hortus con

di Mon-

LIBRO QVARTO.

di Monti fertilissimi, e diletteuoli; in quello erano al tepo passato ogni sorte di frutti, e piante, & anco quel sons fignatus, che rendeua acque dolciffime,e copiofiffime es vscendo d'vn'antro, ch'il detto Salomone haueua fatto ab bellire di lauori Mofaici di dentro, & intagliarci vna Sedia per lui; mà poca cosa si vede, che non sia quasi del tutto rouinata, eccetto le tre Piscine, che riceuano le dette acque, che similmente rigano il detto Giardino ; e poi per vn Canale entrano nell'Aquedotto, che và di li fino à Gierufalemme.

A questo Giardino, e Fontana è stata parangonata la

Dinina Vergine Madre.

Dal sudetto Ebrourà man manca si piglia il camino per andare al Deferto di Giudea; doue S. Gio. Battiffa cominciò à predicare il Battefimo di penitenza, come è detto qui di sopra : Et è da notare, ch'egli ne frequentò tre; Il primo fiì quello, del quale habbiamo parlato ap- Lue. te presso di Montana Iudea; il secodo, questo, & Il terzo do Marc. 10 ue battezzò il Redentore appresso del Fiume Giordano.

# Pellegrinatione di Gierico, e Quarantana, e del Fiume Giordano.

DER andare verso Ierico, la Quarantana, & il Fiume Giordano, si parte ordinatiamente di Gierusalemme verso la sera, e si camina di notte, per schifar i gran. calorise s'arriva fu l'A lba del di: E tutto quel giorno fi vi fitano i luoghi fudetti, & altri, ch'iui sono circonuicini; Poi si torna la notte seguente, e per fat questo, bisogna hauere la licenza del Sangiacco, ò Cadi di Gierusalemme, il quale ne fà pagare affai buona fomma; e secondo che ci è gente, poi bisogna chiamare il Capo de gl'Arabi di quel quartiero per la vostra guardia, & vn Interprete che sia ben pratico.

Dal detto Gierusalemme si piglia il camino di Bettania, e là si trouano le dette guardie, e caualcature. Poco lontano di li s'incontra vna Fontana detta de gl'Apollo-

LIBRO QVARTO.

co sotto il Monte della Quarantana, si vede la fontana, la quale Heliseo sanò col sale, dalla sua amaritudine, e + Reg. 2. sterilità: E fece l'acqua buona da beuere; e fu quella 4 cap. 17. ]

che Giesu Naue tolse prima à Cananei.

Poi ci viene sopra il fiume Giordano, c'hà il suo principio da due fontane, che nascono al piede del Monte Libano, chiamate l'vna Gior, e l'altra Gan; che si cogiongono insieme, appresso di Velenas, ch'è l'anticho Dan, ò Casarea Philippi, secondo l'opinione d'alcuni; mà altri vogliono, come Gioseffo, quella vena effere Tosephide quasi mille stadij, ò cento miglia più alta verso d'vna bello ludo. fontana ch'è abbondantissima d'acqua, e non trabocca lib.3.cap.18 mai; anzi deue hauere il suo corso sotto terra, senza mostrarsi, sin a i detti Giore Dan; Questa sontana si chiama Phiala,ò Meda per i moderni; & indi è detto il Territorio circonuicino Magedan, come appare in S. Matteo. Matt. 5.11. Plinio anco dice, che viene dalla fontana Peneade, quale 5. cap. 15. io son d'opinione che sia la medesima, perche quando le neui del Monte Libano Vi squagliono, il Giordano si slar ga affai, la cui acqua è ordinariamente torbida, ma dolce, e produce buon pesce ; Passa per il Mare o Lago de

Genazzaret, o Tiberiadis; poi entra nel mare Morto. In questo fiume, che si può chiamare il Re de tutti i fiumi, Iddio hà fatto tanti miracoli, & opere marauiglio se, che meritamente deue esser ammirato; si come hauendo fatto ritornare il suo corso in dietro, per passarci i Sacerdori della legge, i quali ci pofero i loro con-lofue 11. trasegni, & il Popolo d'Ifraele; poi sopra di quello passarono i Profeti, Helia & Heliseo, seruendogli sola- 4. Reg. 2. mente vn Mantello per barca . Et di più, San Giouanni Battista c'hà predicato, & vsato il Battesimo di penitentia, & anco c'è entrato, & iui da lui hà voluto essere bat tezzato il nostro Saluatore. & iui è stata vdita la voce Luc. 1. del Padre, & visto discendere lo Spirito Santo, in specie Io. 1. di colomba,e parecchie altre cose ci sono state fatte, che si possono leggere nella sacra Scrittura, le quali per breuità passammo.

TPellegrini ordinariamente vi fi lauano, in memoria del gran Battefimo, e Mifterio della noftra ablutione, quitui principiato, per Quello, che hà Satificato l'acque; e poi voluto, col fuo pretiofo fangue nettare le macchie

de' nostri peccati.

E da fapere, che il luogo doue il Noftro Saluatore si battezzato, è discosto quasi due migliae più, verso mezogiorno da quello, doue gl'Hebrei & i detti Profeti, pallarono; & hà il fiume lasciato, per permissione dinina, il suo corso ordinario, es'è partito quasi due miglia dal luogo; doue si fece il Battessimo; e s'eritrato verso Oriente, come si vede per la Chiefa, e Monasterio edificaziui, ad honore del Saluatore batterzato, & San Ciouanni Battista, & al presente del tutto rouinato.

Oltra il Giordano, sono i vestigij del Castello con la Chiesa doue S.Gio.Battista sù ritenuto prigione, e decapitato chiamato Macheronta, & al presente Ailon,

Seguitando il camino verso mezo giorno, si riconrra il Deserto, doue San Girolamo quartro anni fece penientia, & visse in contemplatione; detto, Vasta solitudo S. Hieronymi, quiui su altre volte vna bella Chicsa; e Monalterio; doue si veggono ancora molte pitture; medesimamente l'Effigie del detto Santo, e la sua vita; ma l'insedeli gl'hanno guasti assa:

C'era vn aquedotto che vi menaua l'acque della Fontana d'Elisco spesse volte di sopra fattane mentione.

# Quarantana Mons.

Matt.4. Marc.1. Luc. 3. Luc. 3.

lolue 4.

R Itornando, e lasciando dietro il paese di Galgala, & il Mare Motto, si camina verso il Monte del deserto, done il nostro Saluatore Giesu Christo, 40, giorni, & altretante notti digiunò, e sit tentaro dal Demonio; e si estende questo Deserto del paese di Galgala sino à quello di Tecua, il Monte Engaddi, & al Mare Motto.

Questo Monte, èvno de più alti, e più erti, che sieno in tutLIBRO QVARTO.

in tutta la Giudea, & à pochi Pellegrini di quanti cene vanno, gli basta l'animo di montarlo, poco discosto da quello, e l'altro ; doue Satanasso mostro, & offerse al Saluatore tutti i Regni del Mondo, se lo voleua adorare, & in questo luogo è vna Capella assai bella, & intiera.

Iui è anco vn'altro, nel quale (vt piè creditur). hà orato spesse volte; e livicino sono ancora due Capelle; appresso la più grande delle quali gl'Anacoriti haueuano vna Cisterna; doue riceucuáno, e guardauano l'acqua piouana per loro vío; & in tutti questi luoghi sono ancora l'Imagini, che S. Elena vi fece dipingere, ripresentanti i Misterij che ci sono stati perpetrati ; si come per la prima, il Diauolo vinto, e colcato fotto i piedi di Chri sto vincitore, e doue contra gl'Iconoclassi Heretici, si mostra euidentemente l'antico vso dell'Imagini.

Nel medefimo Monte (fecondo il detto R. P. Bonifatio) ci è ancora vn'altra gran Spelonca, chiamata il Sepolcro de gl'Anacoriti, ò Heremiti penitenti, ch' iui foleuano viuere fantamente, doue c' è gran numero de cor pi loro, non mançandoci vn capello: Alcuni posti inginocchioni; gl'altri le mani, e viso rileuato verso il Cielo. Altri distesi in forma di croce, e pare che sieno viui: Quella Spelonca è guardata nel fuo intiero, per volontà d'Iddio, e setue per spettacolo, e per cofermare i buoni à farsi megliori, i Giusti in Giustitia, & i Penitenti in Con-

tritione ..

. Hauendo visitato, e contemplato questi santi luoghi, i Pellegrini discendendo dal Monte, si trouano con i loro Compagni appresso la detta Fontana d'Eliseo, & vn poco rinfrescati, si mettono in camino, per ritornare ver so Gierusalemme. Si lascia à man diritta Betel, che si- Bethel. gnifica Casa di Dio; doue il Patriarca Iacob (dormengninea Cala di Dio; doue il Fattania via pietra) in vi do con la testa assai poueramete sopra vna pietra) in vi Gen. 27. sione vide vna scala, per la quale gl'Angeli discedeuano, e faliuano al Cielo; & egli fondendo dell'Olio fopra questa pietra, l'indirizzò in ritolo, e memoria, la quale al pre sente si dice essere stara messa per i Turchi nel Tempio

di Salamone in Gierusalemme. Questo Bethel, di poi è stato Città della Tribu di Beniamin, lontana da Gierusalemme 12. miglia; efù anco chiamata Luza. Apresso di quella ci è il Sepolero di Delbora nutrice di Rebecca ..

Iui si veggono anco le Sepolture di Giesù Naue, & Eleazaro Figliuolo del Sacerdote Aaron nel Môte Effraim

Mà chi vorrà prima che ritorni di lì, per vedere il Ma re Morto, seguitando la sua strada, trouara discosto da Gierico quattro miglia, vn luogo chiamato Betagla, doue Ioseffo con i suoi Fratelli, accompagnati da Senatori di Faraone, econ gran comitiva portarono da Egitto il corpo morto del Patriarca Iacob lor Padre, e lo pianfero fette giorni.

E sei miglia discosto da Gierico, & altrettanto dalla Chiesa di S. Gio. Battista appresso il Giordano, ci è il Mare Morto, che separa verso Leuante l'Arabia, le Terre di Moab, & Amon, insieme con vno de' Monti chiama-

to Seir .

La Giudea fituata verso Ponente. Questo Mare hà an cora molti nomi diuerfi, come dire Laco Asfaltide, che fignifica di Bitume, e Sirbonitide, e Mare Salato, il quale (secondo che dice Plinio ) hà 150? miglia di circuito, stra, libas, e 100. di longhezza, e per il più largo 25. & il più stret-

to 6. Strabone dice c'hà di circuito mille stadij, che fanno 125. miglia, e circa 200. stadij di longhezza.

Egli è profondissimo, & hà l'acqua graue, carica di bitume nero, che viene dal tondo có bollori, à guifa da'acqua che bolle; & n'esce vna nebbia, ò sumo oscuro, e puzzolente, che fà il bronzo, ò argento bruno, e gli cagiona la ruggine. Questo bitume si soleua pescare, e si portaua à vendere molto caro in Egitto, perche hà l'efficacia di conseruari corpi morti, consessati & onti di quello della putrefattione ; la fua acqua fimilmente è quasi grassa, e tanto salata, che chi vi si laua il viso, d le mani, subitamente si troua carico di sale ben aspro è mordente.

Ella è anco ranto spessa, & hà la proprietà non solamente

Betagia. Gen. 10.

Gen. 35.

Mare mortuum.

Diod. Si-

LIBRO QVARTO.

mente di fostentare i corpi, che hanno humidità, e respiratione, mà anco i folidi e massicci; come i metalli; Talmente, che chi non sapesse nuotare, si può assicurare di

non affogare.

Si legge che l'Imperatore Vespasiano fece gettare cer- Egesip, lib ti huomini, che non sapeuano nuotare, con le mani le- 4.c.is. gate, i quali venero di fopra; Et è del tutto sterile, & amato; non producendo cosa, che habbia vita, come dire, ne pesce, ne vccelli ; E fà ancora arida, secca, e senza verdura, la più gran parte della valle Illustre, altre volte riputata, per la sua secondità, il paradiso Terrestre.

Si come anco l'habitatione di Sodoma, chiamata da Isidoro, Pentapolis, auanti che per l'abomineuol peccato ( del quale deriua la nominatione, che folamente per essere tanto infame, & esserabile, dourebbe bastare, per metter horrore) fù insieme con Gomorra, Sebeon, Adama, e Segor; i quali il detto Strabone, pur Gentile; augmenta di numero fino à 13. per l'ira d'Iddio contra di quelle, con vna pioggia di folfo, pece, e fuoco, mandato dal Cielo, abissato in questo Lago; da alcuni chiamato, forse perciò, bocca d'Inferno; E se vi fussero state trouate cinque Persone giuste solamente, per i prieghi di Abraa, fariano state preseruate; Edi tutti gli habitatori di quelle, non fù saluato altro che Lot figliuolo del fratello del detto Abraam, con le sue figlie; percioche la moglie, Gen. 19. benche ne fusse scampata, pur , per hauere per la sua feminile curiofità, trapaffato il comandamento che gli era stato fatto, di non riguardar indietro, fù tranformata in Statua di Sale.

Il detto Lot si ritirò in Segor, situato sotto il Monte Segor. Engaddi riguardando verso Gierico.

Poco discosto di là, è la Città di Hay, sopra il Monte losue 19. di Galaad, verso Ponente, e discosto dal detto Mare 6. miglia; della quale Iosuè ammazzò il Re,e gli habitanti;poi, l'espugnò; abbrugiò, e la distrusse per sempre.

E due miglia di là verso Settentrione è il detto Betel,

Cafadi Dio.

Dall'al-

Petra defer

Dall'altra banda del detto Mare, verso Leuante e quaficontro al mezo della sua ripa, è un Catello chiamato Monte Regio, ò Monichol, ò Carach, & anticamente, Pietra del deserto; il quale su sondato per il Re di Gierusalemme Balduino il primo, l'anno 1114. mà l'anno 1170. seguento, regnando in detto Gierusalemme Al-

merico, fù preso dal Soldano di Babilonia.

merco, ti prelo dal Soldano di Balionia.

Sei miglia di là più tirando verso Greco Leuante c'è
Ardopoli, anticamente chiamata Ar, sopra il Torrente
Arnon; ne' confini de' Moabiti, & Amorrei, & al prefente si chiama Pietra, Città Metropolitana d'Arabia la
Felice, & in questo luogo Balaam à prieghi di Balach,
volse maledire il popolo à 'Iddio.

Appresso la Terra d'Amalech di là dal Monte Seir, c'è Cades Berne, doue Moise mandò 12 huomini, per spia-

re, e considerare la Terra di Promissione.

Emaus. Marc.16. Luc.24. Ricornato in Gierufalemme, o nel paffare fi può ancora vedere il Caftello Emaus; doue il N. Redentore, il giorno della fua Refurrettione, apparfe à Cleofas, e Luca, e fù riconoficiuto da loro, 1n fractione panis.

Il detto Caftello è fituato in vna Valle, nel mezo di cer ti arbori, lontano da Gierufalemme 60. ftadij, che fanno fette miglia e mezo, e non vi fi vede altro, che le rouine della Chiefa, fabricata da S. Paola mat. Ro. nel luogo do-

epit. Paul.
ue era la Cafa del detto Cleofas.

Hieron in epit. Paul. Plin. lib. 5. c. 14. Tol. Sofom

Questo Emaus al tempo di Plinio, era copiosissima di Fontane; e si chiamaua etiamdio all'hora Emaus; dapoi hauendo i Romani conquistata la Palestina la chiamarono Nicopolis; & era Città assai bella, mà al presente giace in cenere come molt' altre.

Alquante miglia più in là, è Ramata Sophin, della qua le è stata fatta mentione nel principio del 3. libro.

Tirando verso Lidda, noue miglia da Gierusalemme,
cariathia- è Cariathiarim, Città de' Gabaontti, discolto cinque misim.
s.Rez. 17.
ca del Signore, per spatio di 30. anni, dopò che gl'Hebrei la ricuperarono dalle mani di Filiste.

7.4

# La Samaria, e Galilea.

Velli à chi le spese, e fatiche non danno noia evo-gliono pigliare la strada per terra, da Gierusalemme verso Damasco, veggono molti luoghi di deuotione; mà à tutti, e per diuerse ragioni allegato nell'auertimento fatto di sopra; non è permesso di farlo.

Il primo, partendo da Gierufalemme, che si vede s.mi glia, ò poco più, ò manco, di là, e due da Silo, è il Castel- Gabas. lo chiamato Gabaa Beniamin : dapoi Saulis, per hauerci 1. Reg. 11. in quella presa la sua origine il Re Saul; In quella su sfor zata e morì la moglie d'vn Leuita, venendo da Berleem. e per quella causa su estirpato quasi tutto il lignaggio di Elbir. Beniamin .

Di lì 7. miglia, è Elbir, che fignifica in latino fontana, cifterna, ò pozzo; & al presente v'è ancora vna fontana po co distante dalla Chiesa e Monasterio della Madonna, la quale in quelto luogo, se n'accorse, hauer smarrito il suo carissimo Figliuolo d'età d'anni 12 ilquale tre giorni da poi, in Gierusaleme frà i Dottori lo ritrouò; Questo luo go è vna picciola pianura Saffofa, doue era l'antica Città Luc. di Magnas, dopò chiamata il Castello Biron, che ne' tem pi paffati apparteneua a' Caualieri Templari.

Seguitando la strada verso Settentrione à man diritta, fi vede la palma, doue fedeua Delbora Profetessa moglie di Lapidoth, che giudicaua il Popolo d'Ifrael; e man Iudic, s. dò Barach per debellare Sifara, al Monte di Tabor: Quindici miglia di là è vna grand'hosteria, e fontana d'acqua

viua\_s

A man diritta è Silo, doue il Popolo d'Ifrael foleua. Silo. adorare Iddio; e doue l'Arca sua è stata gran tempo; la Chiefa, & Altare che vi erano fono rouinati come gl'altri, & vi ci corre pericolo d'affaffini .

Indi si viene al campo fruttifero, che Iacob Patriarca Il Campe dette al suo figlinolo Gioseffo, dicendo , Do tibi partem. di Giacob, vnam extra fratres tuos, quam tuli de manu Amorrei Gen.48.

in gladio, &c. & è tanto fertile di frumento, che proue-

de quasi tutta Gierusalemme.

Questo campo è circondato da Monti, e colline; hauendo di longhezza quasi 4. miglia, e due di larghezza; poi si troua quiui vicino, appresso il Monte Garisim, il pozzo di Giacob, altramete detto della Samaritana; doue il nostro Signore domandò da bere, e ragionò con lei: E quiui è stato fatto vn Monasterio; e Chiesa, Appresfo l'Altar grande della quale era il detto pozzo; enel detto Monasterio al tempo passato, risedeuano più di cento Vergini Monache; mà non fi vede altro, che vn poco di vestigio del detto Altare, e del pozzo tutto

ripieno di rouine.

11 Monte Garifima 10fc. 18.

Il detto Monte Garizim hà due cime, l'vna chiamata del suo nome, e l'altro Ebal; sopra il quale Iosuè edificò vn'Altare, doue recitò il libro del Deuteronomio presente il Popolo; E poi vi è stato satto vn Tempio à Gioue Olimpio, per Senabarach Perfiano Duca del Popolo ch'era oltra il Giordano; e del detto Monte parlò la Sa

maritana al nostro Redentore. Partendosi dal detto pozzo verso mano diritta, s'en-

tra fopra l'heredità di Gioseffo, appresso della quale sono le sepolture de' dodici Patriarchi: E seguitando il camino, s'entra nella Città di Sichen, ò Sichar, al prefente chiamata Neapolos, & anticamente Mamorto; do-

ue il Patriarcha Giacob habitaua con i fuoi figliuoli, che pasceuano i bestiami in Dotaim, quando egli mandò Gioseffo à cercargli; mà mancandoui l'acqua, il detto

Giacob ci fece cauare il detto pozzo; nel retto, la Città e stata bellissima, & in quella sono molte belle Chiese parimente distrutte.

In questa Sichen: furono sepellite l'ossa del Patriarca Gioleffo, portate d'Egitto, e là edificò, ò ristaurò per la sua residenza, Ieroboam Re delle 10. Tribu d'Israel: e l'anno 1120, fotto Balduino secondo Re di Gierusalemme, ci fù tenuto yn Concilio Cattolico.

Dodici miglia più auanti è la Città di Sebasten, primiera-

Lo. 4.

Lofefto.

Sichen. Plin, lib. c. cap.13. Gen. 35.

lofue 14. 3. Reg. 12.

mente edificata da Amri Re d'Ifrael , nel luogo che com Samaria prò da Somer, e la chiamò Samaria, la quale Samaria uero Sebafù distrutta per Antioco, dopo vn longo assedio, du- 3. Reg. 16. rante il quale gli habitanti di fame mangiarono i corpi morti ; edi poi fu per il Re Herode riftorata & all'honor di C. Augusto, chiamata Sebasten, che significa Au- Egesip. lib. gusta in Greco, ecosi si chiama anco modernamente. In questa Regia Città, hanno fatto residenza i Re d'Israel, e dopo gl'Herodi, Et vi è vna bellissima Chiesa, Hieron.in. e Monasterio dedicato a San Giouanni Battista precur- epith. Paufore del Redentore e Martire; nella quale verso Sirocco, è vna Capella doue si vede il suo sepolero fatto di marmo bellissimo, nel quale su posto il suo corpo, da i suoi Discepoli frà li dui Profeti Elisco & Abdias, la qual Chie Matc. 6. fa , e Monasterio , sono nelle mani de gl'Infedeli , che le mantengono:mà non la sua telta, la quale Herodias concubina d'Herode tenne separata, dubitando della sua refurrettione, e fù trouata in terra dopò certo tempo, le fante offa del fuo corpo, per ordine dell'Imperatore Giu liano Apostata, furono abbrusciate in ceneri.

Dodici miglia di là, è il Castello Zanin, anticamente Gilim. chiamato Gilim; posto al pie del Monte Effraim, poco Lucas. Iontano da Torbeo, doue i dieci leprofi gridarono dietro al Saluatore ; i quali essendosi come egli haueua comandato, mostratia' Sacerdoti, restarono guariti, e netti. Jui era anco vna bella Chiesa, & appresso di quella

vna bella Fontana.

Quattro miglia più auanti, è vn pozzo, e Chiesa antichiffima : oue Giefu Christo N. Redentore, come buon Maestro, difese i suoi discepoli, che coglieuano le spiche nel Sabbato; contra i Farifei.

Di là quafi 8.miglia, è la Città di Salem.posta ne' con salem, fini d'Effraim in Samaria; ma non doue rise deua il gran Prete,e Re Melchisedech, che venne à riceuere Abraam Gen. 14. quando ritornò dalla vittoria, che haueua hauuta cotra 'i Re,e gli dette pane, & vino per confortar'o ; perche fu quel Salem, doue adesso è Gierusalemme : e questa

guerra fu la prima mentouata nella facra Scrittura.

Geboe.

Di qui fi vedono i Monti Gelboe, & Hermon, e la valle Illustre nel mezo, che contiene 4. miglia di larghezza: in quella sono stati fatti grandissimi conflitti; E

ghezza; in quella fono flati fatti grandiffimi conflitti; B
primieramen: eda Gedeon contra i Madianti; e fra il
te Saul, & i Filiftei; & Acaz, e gli Affiri; & Anco dopò, fra Tartari e Saraceni: Quefti due Monti fono longhi 22 miglia, ftendendofi dal Ponente verío Leuante,
fino al Fiume Giordano - in quel di Gelboe morirono il

Re Saul, & il fuo figliuolo Ionata.

Matt. 17.

Naim.

Poi andando verío Oriente, fi trova la Città di Naim,
posta al pie del detto Monte Hermon, tutta distrutta, essendoci restate à pena 8. case: suori della porta della.

Luc. 17. quale il S.N. rifufcitò il figliuolo d'una vedoua; & iui gia ce in Cenere la Chiefa edificataui.

Partendo dal detto Naim, e tirando verfo Settentrione, fi paffa il Torrente Cifon, perandare al S. Monte Tabor, marauigliofamente bello, tondo, grande, & alto, pofto nel mezo d'una bellifilma pianura, chiamata Eldrelon, E nella Gommirà di quello c'ancora yn altra, che con

lon. E nella fommità di quello è ancora vn altra, che con tiene 23. fladij, e ci fono flati altre volte bellifimi edifi cij, e Torri: fopra quel Monte il Saluator del Mondo menò i fuoi Difcepoli, S.Pictro, Giacomo, e Gio. & in

prefenza loro, fi transfigurò, & vi apparfe Moife, & Elias e fiì y dita la voce del Padre Celefte: Quini il detro S. Pie tro defiderò fare 3. Tabernacoli, come ci fono flati fatti dapoi: e fi veggano anco i velligij affai intieri; con le fuebelle Figure dipinte, cioè, in quella di mezo il Saluatore, nella collaterale à man diritta Moife, e nell'altra Elia: Cè anco flata vna gran Chiefa fatta pet S. Helena, & vn Monafterio ben dotato da Red'Ongaria: nel quale manteneuano gran moltidudine di Monaci Vngari, dell'Ordine di S. Paolo primo Eremita.

Non ciresta più altro, che le dette tre Capelle, le quali gl'infedeli occupano, e come Moschee mantengano di tetto, per preseruarle, che non si guastino dalle pioggie, 8t ingiuria del tempo.

Ance

LIBRO QVARTO.

Anco v'è vna bella Fontana d'acqua bonissima, mà (hoime) pur poco frequentata, e frà le mani de gli Arabi poco curiofi della pierà; l'adito per i Christiani è peri Hieron, ad culofissimo, e difficile, per poter in quei Tabernacoli Marcellam contemplare il loro Saluatore; non come S. Pietro, con vid-Moise, & Elia, anzi col Padre Celette, e Spirito Santo.

Più sopra, si veggono i Monti Hermon, & Hermonio, Hermonio. ch'è nel mezo; & anco le larghe Campagne di Galilea, Eldrelon, nominate similmente Esdrelon, e Maggedo, ò Galilea gentium; doue Sifara contutto il suo essercito su vinto Iud.4. da Barach, appresso il Torrente Cison, verso Leuante.

In questa pianura, mà in diuerfi luoghi(perche ellaè molta spatiosa) sono stati disfatti Ochosia, & Ioas Re d'Israel, l'uno da Iehù, e l'altro da Farraone Re d'Egitto; e quella è longa 20. miglia, & hà 12. di larghezza, & è

molto bella, e fertile.

Al pie del detto Monte Tabor, v'era vna Capella, nel Matt.17. luogo doue il Saluatore vietò a'detti suoi Discepoli, che non riuelassero la visione c'haueuano vista, auanti la sua Resurrettione.

Sopra il detto Hermonium, che non è altro ch'una Collina, vicino alla quale passa il camino di Soria in Egit to,c'è vna Terricciuola chiamata Endor, due miglia lontana da Tabor; doue staua la donna, che haueua lo Spirito Fitonico: alla quale il Re Saul domandò configlio, & r. Reg. 28. à sua instanza, ella gli fece vedere, e parlare, allo Spirito

del Profeta Samuel .

Sei miglia discosto dal Torrente Cison verso mezo Caimos. giorno, e fuori del deserto Carmelo al pie d'vn Monte, c'è Caimot, doue Lamech con vna frezza amazzò Caim.

Passando per la detta pianura di Galilea, & à 4 miglia da Tabor, vn poco verso l'Occidente, c'è il camino, per il Nazatet quale si và montando la Montagna alla Città di Nazaret; doue Giesu Christo, essendo Fanciullo, sù nutrito, dalla quale fi chiama Nazareno; & è discosto da Tolo-Matta maide 14. miglia.

Nel più alto del detto Monte, sopra il quale la detta. Città

Città è fituata, è il luogo ( & iui fù vna Chiesa fatta da gl'Antichi Re Christiani, ad honore di S. Anna) doue Christo nostro Signore fu condotto da Nazareni per esser precipitato da alto à basso; mà passando egli per mezo di loro se n'andò.

Luca. Luc. s.

· Poco lontano di lì è la Chiefa dell'Annuntiatione del la V. Maria, e per andar al luogo, doue fu fatta l'Annuntiatione, ch'è nel più basso, si descende per 12. scalini, e li sono due Colonne di porfido rosse: l'yna posta nel luogo doue staua quella Vergine sacratissima, quando l'Arcangelo la salutò ; e l'altra doue stette l'Arcangelo . Iui possono celebrare i Cattolici, e l'altre Nationi Christiane, fanno i loro Vifitij, e prieghi in vn'altra Chiesa dedicata à S. Gabriele Arcangelo.

Li sono i fondamenti della Casa di Gioseffo, nella qua le, com' è detto, il Saluatore effendo Fanciullo è stato al leuato, e nutrito; & il restante della quale è miracolosamente per gl'Angeli stata trasportata in Christianità. & al presente in Italia, nella Città chiamata S Maria di Loreto; Luogo veramente deuotissimo, illustre, e risplendente, che merita (si come in effetto è) d'essere visi-

rato da tutte le parti dell'vniuerfo.

Li vicino è vna Fontana, che getta acqua boniffima, la quale da gl'Habitatori circonuicini, e da gl'istessi Infedeli, si chiama Fontana di Giesù, e Maria; e dicono quelli di Nazaret, che la Vergine Benedetta ne cauaua la sua acqua, e portandola à casa sua, per camino haueua per guardia gl'Angeli, che la falutauano, dicendo, Salech Ma Cana Gali- ria; e ch'il medefino faceuano à Giesù. Inditre miglia più imanzi verfo Settentrione, fi troua Cana Galilea; do ue il nottro Signore fece il fuo primo miracolo: conuer tendo l'acqua in vino; La Chiefa che vi era, tutta rouinata:il Paese circomicino è bellissimo, piano & abbondan te in grano, evino

Egelip, lib. s. cap.s.

10.2.

· Paffata quella pianura verso Oriente, sei miglia di là nella Valle di Carmelo, ci è Cefora la più forte, e gran. Città di Galilea, che seruiua di ferratura, e chiaue alla Giudea,

LIBRO OVARTO.

Giudea, al tempo della venuta di Vespasiano, & era Patria di Gioachino Padre della Vergine Maria, & è fituata nella Tribu d'Affer. E vicino ad vna Fontana che frà Zefor , e Nazaret era accampato l'Essercito de' Christiani , l'anno 1173.

Il Sepolero di Iona Profe. (fecondo dicono alcuni ) Sepuler. Ioin Rouina 8. miglia da Cana Galılez; discosta di li a. miglia, è l'antichistima Terra chiamata Meula, ò Belma Meula sine Abel, nel Paese di Dotaim; doue nacque Eliseo; Et iui pas. Belma Abel sò Holoferne co'l suo Essercito, per andare ad assediare sudith 7. Betulia . La cisterna doue losef su gettato da'Patriarchi Cistema lo fuoi Fratelli, è nel detto piano di Dotaim; e quiui le stra- ef. de che vanno da Soria in Egitto, e di Galaad in Betzaida, fi rincontrano, per vna delle quali vennero gl'Ismaeliti, che lo comprarono e menarono in Egitto.

Betulia liberata per Iudith dalle mani d'Oloferne, e Betulia. due miglia discosto dal detto Abel Belma, tutta rouinata.come tutte l'altre sudette,e susseguenti ; & è situata sopra vn Monte, dal quale, dalla banda finistra si possono vedere le Città Naason, Zefet, e Neptalim . Poi si peruie- Mons Chri ne al Monte, e solitudine, chiamata la Tauola di Christo; Io. 6. doue egli cibò molte migliaia di Persone con s. pani d'orzo,e due pesci; lui si vedeancora la pietra, sopra la quale Giesti Christo predicò ; e dodici altre nominate le Sedie de gl'Apostoli; & iui sono molte grotte d'Anaca- Matt. 5. riti, e nel medefimo Monte fece anco il noltro Saluatore il Sermone dell'otto Beatitudini; descendendo sù pregato dal Centurione, che volesse sanare il suo Seruo Paralitico .

Di là per vn sentiero molto disfatto, si và verso il Zeset. Mare di Galilea, ò Tiberiade . A man manca ne' Monti Seir fiue E del detto Zefet, dond'era naturale la Sauia Regina He- Gen. 16. ster. Di qui si vede il Monte Seir, ò Edom, doue habita- Gen. 14. ua Esau Fratello del Patriarca Giacob. Et è da sapere, Jos. 15. che ce ne sono quattro, ò cinque mentouati nella sacra . Ela. 22. Scrittura, del medefimo nome, cioè l'uno appresso il Ezec.27. Mare rosso, l'alreo nel Deserto di Sinai, appresso il Mare lim. Morto.

Tob. lib. L

Morto, che fù circondato da'Figliuoli d'Ifrael, & vno nel la terra de Filistei: E questo di topra donde sono venuti l'Idumei, sopra il quale era la Città di Cedar tanto nominata nella Scrittura fanta per la fua eccellenza.

Due miglia dal detto Zefet, e Neptalim Città di Tobia altre volte affai ricca, e populofa; alcuni tengono per la fua forte situatione, che sia Gionapata, ò lotapa ... nella quale fù affediato da'Romani, al tempo della roui-Egelip, lib. na di Gierusalemme, Giosesso che scriue l'Antichità, e Guerre de'Giudei, & è sei miglia da Dotaim sopradet-Iof. li.6.de to verso Settentrione: Quiui il sudetto Gioseffo dette af

fai che fare a'Romani; & effendo presa il decimoterzo anno dell'Imperio di Nerone vi furono amazzati mille quattrocento Giudei, e dodici mila fatti prigioni.

Discendendo verso il Mare, s'incontra Cafarnaum, Cafarnau. celebrato per i Miracoli, e Prediche, ch'il Saluatore ci fece. In quella guari il Seruitore Paralitico del Cen-Matt. 17. turione, & il Figliuolo del Regulo ; ancora vi fù forzato di pagare la Gabella per la sua Persona, e vi hà primieramente predicato i Milterij della sua pretiosisfima carne, e sangue; Iui San Matteo Apostolo, & E-Martt. 9. uangelista fù chiamato all' Apostolato, sedendo nella

Questa Città à pena si troua, per essere le sue rouine coperte d'arena, non restandoci altro che due palme per memoria; haucua verso l'Oriente il Mare Tiberiade ; verso l'Occidente la Città di Sefet; verso mezo gior-Tiberiades, no la Città di Tiberia; e verso Settentrione la Terra di

> La detta Città di Tiberia è tutta dishabitata per la moltitudine di serpenti, ch'iui erano ; e.ci sono dell'acque buone, e belle, e bagni fanissimi; anticamente su chia mata Ceneret, dando ancora il nome al Mare iui vicino; mà restaurandola Herode Tetrarca, la fece chiamares per compiacere à Tiberio Cefare) Tiberiade.

> Appresso le riue di quel Mare, apparse il Saluatore dopò la sua Resurrettione à gl'Apostoli, e vi si veggone

> > anco-

IQ.21.

lotapa.

bel.ca.7.

10.4.

10.6.

Dogana.

Betzaida ..

LIBRO QVARTO.

ancora i vestigii de'suoi santissimi piedi impressi nella. Rupe, e conscruati in vna Chiesa, ch'iui hà fatto fare Santa Helena.

Questo Mare (fecondo che scriue Giosefo ) hà 100. stadij, che fanno miglia dodici, e due parti di longhezza, e 40. che fanno miglia 5. di larghezza; e Plinio dice, ch'è plin. lib. 5.

largo di 16. miglia, e lungo di sei.

Appresso il detto Cafarnaum verso l'Aquilone, e Betsaida, dond'erano naturali S. Pietro, e S. Andrea Fratelli & Apostoli; à ciò chiamati per il Saluato re passeggian- Ioan. 1.

do sopra la riua del detto Mare ..

Di là era etiamdio S. Filippo Apostolo: similmente in questa Terra, nel luogo done stava la casa di S. Pietro. ci è stata vna bella Chiesa; al presente tutta ridotta in pol uere, come anco le sopradette Città Betsaida, Cafarnau, e Corosaim, otto miglia di là dall'altra banda del Mare, fecondo la maledittione del Signore ; Venti miglia più oltra è Sueca; doue è il Sepolero di Giob, vicino, e fot- sueca. to Sueca: Verso Cedar appresso la Fotana Fiala, gl'Orie n tali fanno vna Fiera nella State, piantando loro Tabernacoli, ò Tende di diuersi colori; e questi son detti Tabernacoli di Cedar.

Quattro miglia da Betsaida sopra il detto Mare, è aneo il Castello di Magdalon, dal quale haucua nome, & Magdalon. era Sig. Maria Sorella di Lazaro, e Marta.

Poco lontano di là , oltra il detto Mare di Galilea . ò Genazaret, è il Paese chiamato Decapoleos, per il numero delle Città, che contiene; stimando alcuni non esse- ca. 18. re oltra;mà di lungo del Mare, & altri ch'è la Galilea.

E lì appresso c'è l'altro Monte, doue il Red. fatiò 4 mila Huomini con 7. pani, & vn poco di pesce. Tutti questi luo Mare. 1. ghi sopra narrati, dopò Zefet, & altri, sono sopra il Mare di Galilea, ò Tiberiade: Il quale non è altro, ch'vn Lago Mare Gens chiamato Mare, fatto dal Fiume Giordano; producendo buoniss. pesci, & in abondanza, del qual'anco chiamò S. Pietro, e S. Andrea Fratelli, e S. Giacomo, e S. Gio. (nom; Matt.4. naro l'Euangelista Figliuoli di Zebedeo ) all'Apostolato. Ioan. L

cap. 15.

Betfaida. Matt. 6.

Cant.t.

'necapoleos Marc. 7.

In quel

In quel Mare nauigò spesso con i suoi Discepoli, & Matt. 12. vn giorno dormedoui esti lo suegliarono, & egli coman dando à i venti fece ceffare la tempesta; e sopra quel Ma re, ancora caminò à piedi asciuti, & ordinò à i detti suoi

Discepoli, che gettassero lor rete à man diritta. lean.al-

Partendosi di lì, si trouano tre strade, quella verso l'Occidente, che mena à Neptalim, l'altra, ch'è verso l'Oriente alle dette Fontane Gior e Dan; & l'Orientale verso la Città di Damasco: e si piglia per il Ponte che và sopra il detto Giordano, chiamato il Ponte del Patriar ca Giacob, passato il quale, si vede à man diritta il luogo doue venendo di Mesopotamia, riscontrò il suo fratello Efau. Per il detto Settentrionale, innanzi che s'arriui al-

Plin. lib. 5. le dette Fontane, fitroua Velenas, da i Greci chiamata cap.15. Paneas, doue le acque delle dette Fontane congregate Egelip. lib. fanno il Fiume Giordano, e si chiamaua anticamente La 1.cap. 35. 1of.19. chis quando Iofuè la pigliò, ò Leson, & i figliuoli della Tribu di Dan, ristorandola, dopò hauerla per vn certo fdegno facchegiata, la fecero chiamare, aggiongendoci il nome della lor Tribu Dan Lesedan; dopoi hà hauuto so lamente Dan per nome; eli verso Tramontana era il ter

mine della Giudea all'opposito di Bersabea; per trauerso verso mezo giorno; poi all'honore di Cesare, Filippo Fi gliuolo del grad Herode, la fece chiamare Cefarea Philip pi : ella è fituata al piede del Monte Libano, 20. miglia da Sidonia.

Gen. 12.

5. B.cg.7.

Per ritornare all'altro camino del detto Ponte di Giacob, sono ancora due giornate sino à Damasco: e non si vede niente, se non appresso di que lla Città, il luogo doue Gielu Christo ch'amò dal ( ielo S. Paolo à fe, dicendo , Saule Saule quid me persequeris? Et iui ancora c'è vna Chiefiola tutta rouinata .. L'entro della Città fi veggono ancora quelle Chiefe, ch' erano state fatte, nelle ca fe di Giuda Apost. & Anania, & anco la Fontana, doue egli fù instrutto, illuminato, e battezzato. Fuora della porta detta di S.Paolo, si vede anco nel muro della Città, vna finestra, per laquale sù in vna sporta grande, da i fra-

telli

LIBRO QVARTO.

telli calcata fuori di quella, per euitare le mani de' nemici, della Croce di Giesu Christo; laquale egli predicaua . Et poco discosto dalla Porta è vna grotta , doue riposano molti corpisanti.

Dentro della Città, è ancora vna bella Chiefa, dedicata à S. Zaccaria, fabricata per ordine dell'Imp. Eraclio.

La Città di Damasco è segnalata, & antica, e prin- Esai.7. cipale di Soria, hauendo Farfa & Hebna lodate da Naa- 4-Reg. 5. man Siro, dicendo che questi loro Fiumicelli, erano migliori che tutte l'acque d'ifrael, e fono duoi Fiumi, che ri gano la Valle d'intorno, e la fanno feconda in frutti, e fio ri: Ella è anco abbondante in ogni forte di Mercantia. grande, e ben popolata, spesso metouata nella sacra Scrittura, e posta in vn bellissimo Sito, piano, grande, gratioso, e molto bello, frà le Montagne, tanto amena, che pare, e spesse volte è chiamata, vn Paradiso Terrestre. Quiui si fanno molti lauori à onde, che si chiamano damaschini; parimente vi si dà vna tempera alle Scimitarre, Spade, e Coltelli, che hà la durezza di tagliar il ferro, senza rintuzzarsi, e non si può fare altroue, come si dice: Et in quella risiedono più di venti quattro mila anime.

Indi chi vuol pigliare il camino per Mare, per tornare nella Christianità, si và per il Monte Libano, à Tripoli;

& vi fono tre ò quattro giornate.

Il detto Monte è grandissimo, & è strettamente alto, e molto celebrato nel vecchio Testamento, ne' libri de'

Re, ne' Salmi, Cantica canticorum, e Profetie.

Intorno di quello, come scriue Beroso, fil Enos, Bero.I. fondata da Enoch figliuolo d'Adam, Città de i Giganti che dominauano il mondo, da Leuante sino à Ponente; Strab, lib. e ci crescono di quei Cedri, de' quali molti ne furono 16. posti in opera al Tempio, & altri edifitij che fecero i Re. Dauid e Salamone, in Gierusalemme, e frà gli altri ventitre antichissimi, che stendono molto in largo i loro ra mi, e portando le foglie come il Ginepro, minuti, mà l'vna su l'altra in forma di rosette, sopra vn pedicozzo,

post2

posta ad'un lato, e sopra de rami, ergendosi verso il Cielo, parimente il suo frutto, poco dissimile à quello del Pino, benche più grasso, tondo, e sodo, con la scorza più larga, e più serrata, di quelli Cedri, sa ancomentione Salamone nel suo Ecclessattico.

Eccl. 14-

Nel detto Monte cresce anco l'incenso, bonissimo fra mento, & vino, & c'abondante in carne ; & tui sono due Monasterij de Frati Maroniti, de' quali gl'Edistij sono quasi del tutto intagliati nella rupe ; nell'vno de'quali ; chiamato S. Maria de Canobin , vi habita il Patriarca d'Antiochia, che riconosce la Santa Sede Apostolica, & il Papa per Superiore , e Capo . benche errino in certe cose della Fede, mà più per ignorantia, che per malitia.».

Lì folamente frà tutte l'altre Chiese dell'Oriente, ci sono campano, mà picciole, lequali suonano, quando ci

arriua qualche Christiano Cattolico.

Stra. lib.16. I detti Frati fono poueramente vestiti, e portano vn.

picciolo Capuccio nero in testa.

L'altro Monasterio si chiama Santo Antonio, habitato da molti Religiosi, che viuono sotto la Regola di San-Bassilio; dicendo l'Offitio diuino, e la Messa del tutto alla Romana, in lingua Caldea.

Il detto Monte s'estende dopò Damasco verso Sidone, & viene dirittamente all'alto della Città di Tripoli.

Cè anco vn altro camino di Gierufalemme per terra, per quelli che vogliono andare di lì al Monte Sinai, nell'Arabia deferta, e ritornare per il gran Cairo; per far questo il Pellegrino si gouernerà secondo la stagione, aumiso, commodità e consiglio che potrà pigliare; estimato in Gierusalemme; perche è impossibile, che alcuno ne possi pigliare con le ragioni qualche risolutione: Prima per estere alle volte questo camino facile, & alle volte impossibile à fassi s'Altri, non volendo andare al detro Monte Sinai, doue surono dati da Dio dieci comandamenti à Mosse; de doue riposa il venerabile corpo di Santa Caterina Vergine,e Martire; mà si

con-

LIBRO QVARTO.

contentano di tirare diritto al detto Cairo, e di là in Alef fandria, doue si trouano sempre naui per ritornare sin'à Venetia, Malta, Sicilia, Marfiglia, in Francia, ò altri luoghi; quelli procurano di mettersi in compagnia di qualche Carauana, che passa ò per Gierusalemme, appresso di Rama; E spesso si trouano certi Frati di San Francesco, i quali ci vanno, con i quali si potranno accomodare.

E facendo questo camino, passando si vede appresso il Mare grande, o Mediterraneo, otto miglia più alto che Giaffa, la prima Città de' Filistei, chiamata Geth, della quale era naturale il Gigante Goliad che Dauid amazzò 1. Reg. 17. siella Valle di Terebinto, la quale fù ristaurata, e fortificata per i Christiani, al tempo del detto Fulcone Re di Gierusalemme, l'anno 1138. per resistere all'incursioni de gli Ascoliniti, che guastauano il paese, e la chiamarono Hibdin, ò Hibelin; mà dopò è stata del tutto destrutta, non restandoci altro che vn Villaggio.

Poi la feconda Città de' detti Filistei, è Acharon, non 1. Reg.s. troppo discosto dal detto Mare, & in quella essi posero l'Arca del Signore, hauendola conquistata sopra gli Israe liti, il quale Acharon, non è altro al presente ch'un Vico-

lo ancora chiamaro Acharon .

Di là otto miglia verso mezo giorno, & otto dal Mare, v'è Asato, terza Città di detti Filistei : doue su anco condotta la detta Arca, e ci fù trouato S. Filippo Apostolo dopò che hebbe battezzato l'Eunuco della Regina Candace o.

Dieci miglia più auanti, c'è sopra il detto Mare, la forte Città d'Ascalon ; quarta, e principale de'detti Filistei; doue il Turco tiene guarnitione ordinariamente: In quella nacque Semiramis moglie di Nino, che fondò la gran Babilonia in Caldea, del fabulofo nutrimento, & educatione, della quale fanno mentione Trogo, Giustino, Diodoro, & altri.

Discosto di lì altre dieci miglia, sopra il medesimo Ma re, verso il mezo giorno, è l'antica Gaza da' Moderni

chia-

chiamata Gazera, quinta Città de Filistei; nella quale era il Tempio dell'Idolo Magone, là sù menato prigione Sansone, il quale rouinò con la sua forza l'Ediscio, nel quale erano, e morirono insieme con lui tre mila Filistei: ci si veggono anco i vestigij de grandi e magnifici Palazzi, Chiese, e Tempi, medesimamente, come alcuni riferiscono, del detto Ediscio, doue il detto Sansone morì: Ella è stata più volte assedinamente, come alcuni ella contra del detto del detto del detto sansone morì: Ella è stata più volte assedinare rouinatae rendendos ture la Palestina ad Alessandro Magno, ella sola fecce resistenza, se è stata ristorata per Tolomeo, Pompeo Magno, & altri, & vi fecci l'Re Balduino terzo vna Fortezza per espugnare il predetto Ascalon l'anno 1148.

Egelip. lib. 1. cap.17.

1. Reg. 15.

Il fopranominato Re Folco, ne fece anco vna nella Cit tà di Berfabea, chiamata Gibe lin, diltante da Gaza fopradetta 8. miglia; & vna giornata da Hebron; Li habitarono alle volte i Patriarchi Abraam, l'face, Et iui giurro no il detto Abraam, & Abimelech, fedeltà l'vno à l'altro, Oltra di quella Città incominciano i Deferti gràdi, che fi flendono fino ad Egitto; ne quali figliuoli d'Ifrael andarono diuagando, e furono nutriti da Iddio per fipatio di 40. anni: in quella fino à Dan, che fiù Cafarea Philippi, fi piglia per linea diritta, ò per il trauerfo d'Offro verfo Tramontana la lunghezza della Giudea, ò Terra Santa, contenendo circa 300. miglia, & la larghezza, dopò il Mare Mediterranco, fino al Fiume Giordano, ò Mare Morto, verfo Leuante, intorno à 80.

Senzatoccare alla parte ch'è di là dal Fiume Giordano, già posseduta delle Tribu Ruben, Gad, e la metà di quella di Manasse, doue pochi pellegrini vanno; La sopradetta parte ch'è di quà dal detto Fiume, e sin Dan, e Bersabee, compresa nella prouincia della Soria Fenicia. hà hautta diuerse denominationi, come la Cananea, la. Palestina, la Giudea, e da noi christiani Terra Santa. Ella si prima, dopò il diluuio generale, posseduto da Cananan figliuolo di Cham, e ni pote del Patriarca Noe. Juale diuidendola in dodici parti, ne dette vna à ciasscheduno de' suoi vndeci filiuoli, ch'erano Sidone, sondando de suoi passe de suoi che sondano de' suoi vndeci filiuoli, ch'erano Sidone, sondando de suoi passe de suoi pa

tore

1

b

ġ.

g.

tore della Sidon Magna, Hetheo, Iebus, Emor, Gergefeo. Heueo, Araceo, Sineo, Arad, Samar, & Hameth; de'quali sono discesi, cioè da Sidone primogenito, i Sidonii, occupando tutto il Lito del Mare fin'alla Palestina, e dall'altra banda di Terra ferma fin'alla regione doue è Damasco: Et i più vicini à costoro erano li Hethei, stendendosi sin'al Monte Gelboe : Dal terzo sono venuti i Iebusei, che habitauano nel Territorio, doue dapoi su fondata la Santa Città di Gierufalemme, al cui lato Occidentale, si tennero gl'Amorrei, proceduti d'Emor, quarto Figliuolo di Canaam: La generatione del quinto che furono i Gergesei, hebbe la sua portione intorno al Lago di Genazareth, l'acque Meron, & il Fiume Giordano: Gli Heuei, risedenano frà gl'Amorrei, e Palestini: e gl'Aracei vicini alle radici del Monte Libano; La gente Simea venuta dal ottano, si teneua anco appresso il Fiume Giordano verso Leuante ; Egl'Aradij si posero intorno alle Solitudini di Cades, & il Monte Sanir; dalla Famiglia del decimo erano i Samarei; Et in quella dell'yndecimo furono gl'Hamasei confinadosi all'acque Maron; E la duodecima parte ch'era tra la Palestina, e gl'Amorrei, piena di lunghi, e continui Monti, detto Canaam Padre, la ritiene per se; & volse ch'in generale tutta la Regione che conteneua quelle dodici parti, fi chiamasse Cananca, o Terra di Canaam ; E cosi si mantennero sin'all'vscita de' Figlinoli d'Israel dall'Egitto, e che da quelli forto l'inuincibile Giosuè, e permissione & ordinatione d'Iddio, ne furono cacciati, e la maggior parte vecifi.Il quale Giosuè la riparti poi in altre dodeci parti, e le distribuì, secondo che toccarono per sorte, alle dodici Tribu d'Ifrael; cioè alle Tribu di Ruben, di Simeon, di Iuda d'Isachar, di Dan, di Zabulon, di Gen 46. Gad, d'Aser, di Neptalim, di Giosesso, e Beniamin. Alla Tribu di Leui , che discendeua da Leui terzo Figliuo- Iosis. lo del Patriarca Giacob, cognominato Ifrael, per effer à lui ascritto il Sacerdotio, & il viuere delle vittime, e facrifitij, non era ordinata alcuna portione particola-

Lof. 21.

re di possessione, mà habitaua in mezo dell'altre Tribu. in 48. Città, riputate libere; per questa cagione, e per compire, senza quello, il numero de dodici, la Tribu di Ciolesso fù partita in due, e prese le due ch'erano vscite da' due suoi figliuoli, Manasse, & Effraim, perche nel numerare le parti delle dodici Tribu non si sa mentione di

quella di Leui, ne di quella di Gioseffo.

Chi defidera più auanti intendere, & vedere le dette ri partitioni, e come erano possedute tra quelle Tribu ; lo trouarà nel libro di Iosuè, dal 15. cap. sin' al vigesimo: E lascio per adesso parlame più auanti, per mancamento di tempo, e fin' ad altra meglior commodità; & oftante la detta ripartitione, la Regione non pigliò la denomi natione delle Tribu; anzi fu folamente divisa in tre parti cioè nella Galilea, ch'è verso Tramontana, la Giudea, verso Ottro, e comprende la vera Palestina, cosi detta. da' Filistei, e l'Idumea: Poi la terza ch'era la Samaria, gli fù tramezo; & è marauiglia che tanta picciola, e stretta Regione, bastaua per sostentare, e nutrire vn Popolo tanto numeroso, come era il Popolo Hebreo: Perche al tempo di Moise, ne furono contati 985. mila huomini robusti, per portare armi senza le loro mogli, e figliuo li,& i vecchi; dapoi quando il Re Dauid lo fece com-

putare ne furono trouati, e sola méte huomini atti à ser-Giolef. lib. uir alla militia, tredeci volte ceto mila: Nella S. Città di Gierusaléme, sotto Sestio, fû per Flora significato à Nero ne Imp. che in vna festa di Pasqua furono annumerati due milioni, e sette cento migliaia di persone, senza quelli ch'erano restati nell'altre Città, e le case loro.

C. 14. Strab. lib. P(21.47.

Di tutto quel Popolo, e quella Regione, a' tempi de'Re Plia. lib. 5. Dauid, e Salamone; Era la Metropolitana, capo e Città Re gia, la gloriosa Gierusalemme situata ne' Monti Santi; nel mezo, e vibilico di quella detta Regione,e fecondo alcuni di tutta la Terra; la quale Città fù fondata quafi al tempo del Patriarca Abraamo, e circa l'anno della creatione del Mondo, due mila e ventifette, nel Territo-

rio de' Giebusei: da vn ricco e potente Cananeo, chiamato

10:

100

II.

le:

mato Melchisedech, il quale sù Sacerdote dell'Altissi- Ioseph lib. mo Iddio, e la nomino Salem, cioè pace : E perciò egli 7. de Anti. fil etjandio chiamato giusto, e Re di pace: Ella haueua bel.c.26. ancora il nome di Giebus, del primo padre de' Giebusei, e dapoi con queste due nominationi posti insieme s. e mutato il binr, fù chiamato Gierusalemme; il quale Salem i Greci pronunciauano in lingua loro Solyma, perche da loro è detta Hierofolyma. Ella fù posseduta. Ios. 10. 15. da Giebusei Cananei, sin all'uscita di Iosuè con gl'Israe- 18. liti dalla cattiuità d'Egitto, regnandoui all'hora Ado- lud. 19. nisec, che siì con certi altri Re vinto & impiccato, e parte del suo Popolo disfatto, mà non potero esserne scacciati del tutto, anzi habitauano infieme con i Beniaminiti, nella cui Tribu ella cascò, più di treceto settan- 2. Reg. 50 taanni, esin'al tempo del Re Dauid, il quale li scacciò assolutamente, e nella Rocca loro, ch'era sopra il Monte Sion, gl'elesse & eresse la sua residenza, & ampliando e fortificandola, la chiamò Città di Dauid ; doue dapoi fece portare, e pose l'Arca del Signore ch'era stata vent' anni in Cariathiarim nella Casa d'Aminadab : mà la Città di Gierusalemme era più sotto, verso Tramontana sopra vn'altro Monte, nominato Acra, e quella chiamauano Città Inferiore : Il Re Sala- 3. Reg. 3. mone l'accrebbe, del Tempio, ch'egli fece fare fopra il Monte Moria, richiudendolo di mura, in forma di Città, e congiongendosi così insieme, le tre non secero in effetto altro ch'vna Città : separate nondimeno per 5.4.cap.24. di dentro con Muri, Valli in forma di fossa, e Porte, mà per di fuori vn folo lo cingeua , le quali dette Valli, per le spianature e rouine che vi sono gettate dentro, quasi non paiano più: Tutta la Città per di suori del terzo muro, al tempo che il nostro Redentore vi fù crucifisto, ò quando Tito la prese, haueua di circuito 6.mila e trenta passi, perche secondo Giosesso ella haueua no- Brech. arduanta Torri, lontana l'yna dall'altra ducento cubiti, che fanno trecento piedi, ò sessanta passi, quali moltiplicati, fanno le dette fei mila e trenta passi, pigliando 225.

Mchem. s.

passi per vn stadio, & otto stadij per vn miglio; La larghezza sua era di 800. passi frà la porta vecchia, e quella del Gregge, ouero della quale, v'è ancora vna strada di ritta che và dall'vna all'altra ò poco ci manca; & haueua la sua lunghezza dal Monte Sion, sin'alla Porta d'Effraim; e dalla Sterquilina, ch'era fopra il Monte Moria dietro al Tempio, sin'alla Torre Nebulosa; doue ella hà conseruata la fua fituatione antica.

Nchem. 3.

Le sue Porte principali per vscire della Città furono otto: La prima verso Ponente, era la Vecchia così detta per esserui restate dal tempo de' Gebusei, perche ella non fù rouinata da gl'A sirii.

La feconda era quella di Dauid, chiamata ancora Por-

ta Piscium, sopra il Monte Sion.

La terza, riguardando l'Ostro, è posta frà i Monti di Sion, e di Moria, fù detta la Porta dell'acque, ò della. Fontana Siloe.

La quarta più à basso, è nel medesimo lato, donde sco lauano le mondezze della Città nel Torrente Cedron, e

fi chiamaua Sterquilina.

Egelip. 1b. 5.cap. 42.

La sesta, posta quasi nel mezo della muraglia ch'è verso Leuante, all'incontro della Valle di Giosafat, & il Monte Oliueto, seruendo più tosto al Tempio, che per entrata della Città, fù per effere indorata detta. Aurea.

La settima, era quella del Gregge hoggidì chiamata di S. Stefano.

E l'ottaua ch'è verso Tramontana, era la Porta d'Ef-

fraim ouero de Caualli.

Ce n'erano ancora dell'altre; come la Porta Ferrea. fabricata da Alessandro Magno, quella de gl' Esseni, & altre, ma per esfere per di dentro della Città, poco se ne parla.

La Città, come è detto, era, & è situata, sopra i Mon ti di Sibn, Moria, Acri, & vna parte di quello di Gion, e frà quello d'Oliueto, ch'è verso Leuante, separatone solaméte della Valle di Giosafat, & il Torrente Cedron,e

quello

LIBRO QVARTO.

quello dell'offensione à dirimpetto di Sion verso Oftro, hauendo la Valle Gehenon, ò di Tofet, tramezo, & il Monte Gion, verso Ponente.

A mano manca fuori della Porta Vecchia era il Mon-Heb. 11. te Caluario, mà poco alto, sopra il quale fù crocifisso il

Nostro Redentore.

ų,

Così era il Sito della Santa Città di Gierufalemme antica, e non è, come pensano alcuni, mutato hoggidì altramente, se non che facendola ristorare Elio Adriano Imperatore, e dapoi pochi anni il Turcho, vna parte del Monte Sion è lasciato e serrato fuori: E ristringendofidalla bada d'Oftro, ella s'è allargata & accresciuta verfo Ponente Maestro, nel Monte Gion; & v'è comprefo il detto Monte Caluario, che quafi adesso è come nel mezo della Città : e così la Porta Vecchia, giongendosi il muro nuouo col vecchio, alla Porta d'Effraim; e di là vn pezzo si tira verso Ponente, poi si volta contra l'Oftro, & và dirittamente verso il Monte Sion ; & in quel lato sono la Porta di Giaffa, & il Castello di Pifani .

Delle Porte antiche vi fono restate, la Aurea, quella di Santo Stefano, la Sterquilina, e quella d'Effraim chiama-

ta hoggidì, Porta di Damasco.

Le muraglie della Città sono fatte tutte di nuouo, belle, e forti; eccetto ch'intorno alla Porta Aurea, elle fond solamente riparate; per di dentro della Città: Vi fono affai belli Edifitij, mà la maggior parte rouinati; le Bafarri, cioè le Piazze, ouero Mercati, doue si vende ogni sorte di Mercantia, e più Strade sono fatte invol ta, per schiuarsi dall'ardore del Sole.

La più bella Fabrica che fivede è il Tempio di Salamone, e la fua Piazza: V'è ancora vn grandistimo Hospidale, peralloggiare i Pellegrini Maomettani.

· Questa Santa Città, è tante volte stata rouinata, che marauiglia è, che se ne veda, ò troui la situatione. Primo ella fù del tutto distrutta da Sesac, ò secondo Giosesso 3 Reg 4 Asobac, Re d'Egitto, nel quinto anno del Regno di Ro- 1. Paral. 12.

boam Re di Giuda, e di Gieroboam Re d'Ifrael, e di quella rouina ella fu ristorata dal Re Giosia. Dapoi, Amasia Re d'Ifrael spogliandola, etiamdio il Tempio, sece gettarne per terra quattrocento braccia delle mura, le quali Ofia figliuolo di Gioas fece rifare.

4. Reg. 24.

Regnando Ioachim, Nabuchodonofor Re di Babilonia venne in Gierusalemme, e rouino il Tempio, e le mu ra della Città fin'a fondamenti, e portò via i Vasi pretiofi d'esso Tempio, mà Emilrodach Re di Persia succeffore di Nabuchodonosor rilassò il Re Sedechia, suo figliuolo, e gli fece honore. L'anno nono del detto Sedechia ritornò Nabuchodonofor Sennacherib, ouero 4. Reg. 25: Salmanassar, & altre volte rouino Gierusalemme. Poi al lofeph, lib. 7. de bel. c. tempo de' Machabei, Antioco Epifanio Re di Soria fece il medefimo . Pompeo Magno venuto che fù nella Soria, & essendoui chiamato per le discordie ch'erano frà Hircano & Aristobolo fratelli, nipoti di Simone Macha Egefip. lib. beo, vi condusse il suo essercito, e prese la Città, e con. tutto in Regno la fece soggetta à Romani. Antigonio figliuolo d'Aristobolo si fuggi dalle mani di Pompeo, e se n'andò a' Parthi, con i quali venne, & assediò Gierufalemme, e pigliandola i detti Parthi la spogliaro-Sua. lib.16. no . In quel tempo (fecondo Strabone, massimamente

26. lofeph. lib. 1.de bel. c. 1.6.17.

quando Pompeo l'assedio) ella era vna gagliarda Fortezza, hauendo per di dentro dell'acqua in abondanza, e di fuori il Territorio molto asciutto. Le sue fosse intagliate nel fasso erano d'altezza di sessanta piedi, e di larghezza ducento cinquanta. Ribellandosi dapoi i Giudei contra Romani, & essendone Herode Antipatro, da loro fattofeph- lib. to Re, al tempo di Cesare Augusto, egli ci venne con-1.de bel. c. grand'effercito, accompagnato da Sofio Proconfole della Soria, e la riprese, e fù da Persiani suoi Soldati sac-1...c.29. lib. cheggiata; mà dapoi Herode la fece ristorare, & in ho-

4.C.10.

nore d'Antonio, la fece chiamare Antonia. E circa. quel tempo essendo il Mondo pacificato, e Cesare Augusto fatto dominatore dell'Imperio, Christo nottro Saluatore nacque, e fotto Tiberio pati, L'anno poi fet-

t uage-

tuagefimo quinto della nottra Salute, e nel fecondo dell'Imperio di Vespasiano Augusto, Tito il suo figliuolo la Fos. lib. 7. spianò del tutto, e questa sù l'vltima, & assoluta deuasta- de bel cas tione, e rouina del rito e regno Giudaico e del Tempio. Solamente vi lasciò le tre Torri, Faselo, Hippocos, e Marianne, e tanto delle mura quanto ballaua per circondare le dette Torri verso Ponente, e per seruire di Castello à quelli, ch'egli vi pose in guardia; E questa rouina si fece l'anno 1638. dopò la sua prima fondatione.

Essendo dapoi rimoltiplicati i Giudei, e la Città vn poco rifatta, essi si rebellarono di nuouo, che su cagione ch'Elio Adriano Imperatore, la fece perrouinare: Nondimeno passata la furia, & hauendone compassione, ordinò ch'ella fosse ristorata, e chiamata dal suo nome Elia, e lasciando la Città di Danid, la fece aggrandire dall'altra banda , verso Ponente Maestro , e così su Sulvit Sen. compreso il Monte Caluario, & il santissimo Sepolero lib.12.sact. dentro la Città, che per auanti erano di fuori; mà per hift. fare dispetto à Christiani, nel luogo della Passione del Nostro Saluatore, fece fare vn Tempio, & vi pose la Statua di Venere ; e così restò sin'all'Imperio di Coftantino Magno, e l'andata di Sant'Helena fua Madre in quelle bande, che fu circa l'anno del Signore trecento ventifei.

Regnando poi Foca Imperatore, intorno all'anno einquecento nouanta otto, Cosdroe Re di Persia, la prese dalle mani di Christiani, e portò via la parte del legno della Santissima Croce, che vi haueua lasciato Santa Helena ..

La quale l'anno seicento dodici, l'Imperatore Heraelio ricuperò, e riportò in Gierusalemme. Al tempo del quale,la Città vn'altra volta fù pigliata,e faccheggia ta da Maomettani. & Arabi.

Essendo poi Imperatore Carlo Magno, i Christiani la leuarono dalle mani loro, e d'essi: Ella su ripresa e tutta disfatta da Turchi l'anno ottocento ventiotto. I Saraceni dell'Asia l'occuparono iterataméte l'anno mille Morto Califfa, e regnando nel fuo luogo Dobrie il fuo Figliuolo, l'Imperatore di Costantinopoli per licenzafua laristaurò, insieme con il santissimo Sepolero.

Mà poco tempo dapoi ritornò in poter loro, & vi restò sin'all'arrivata di Gotifredo di Buglion, che con l'Esfercito de'Christiani l'anno mille nouantanoue, la ricuperò, e ne fù fatto Re l'anno mille cento : E dimorò folamente forto il Dominio Christiano circa ottant'anni, perche l'anno mille cento ottanta fette, Saladino Res d'Egitto, per le discordie ch'erano tra' Principi, facilmente l'ottenne. L'Imperatore Frederico Secondo, con l'aiuto di Pifani, all'hora potenti, & altri Christiani, la riprese l'anno mille ducento venti noue, mà poco ne goderono; perche Cordirio Figliuolo di Saladino la tolse, e disfece da' fondamenti: E così reltò nelle mani de' Egittij, fin l'anno mille quattrocento due, ch'il gran Tamerlano Re de Tartari si fece soggetta tutta l'Asia. Egli morto, ritornò vn'altra volta a' Soldani d'Egitto; E Camfone, vltimo de' detti Soldani, rotto appresso Aleppo in Soria, Selim gran Turcho, padre di Solimano l'aggionfe, con tutto ciò che tenessero i detti Soldani al Dominio suo; nel quale, quella Santa Città, e Terra di Promisfione, si ritroua presentemente, fin tanto, c'hauendo noi placata l'ira d'Iddio, e fattoci degni di rihauerne il posfesso si contentarà restinuircela.

Quanto a Sepoleri de Re di Giuda, mentouati di fopra, patte de primi ne fono al Monte Sion, e patte vicini alla Porta d'Effraim, per di fuori della Città: Et vi s'entra, mà con pena, per vi pertugio, o buco ben firetto, ch'è in vna Vigna; per di dentro egli è molto fontuo fo, e grande, e quadro come vn chioftro, circondato tut to intorno di quaranti otto Camerelle, nelle quali vi fono feparatimente 48. Fepolitire bellifime, adornate di differie feolure, & il turro è in volta, intagliato, & incauato nella viua Rupe, bianca, come Alabattro, gl'Vici di quelle camerette sono grosse, à spesse di più d'un mezo piede tutte d'un pezzo, e dell'istessa Rupe, senza esserui aggionte d'altro sasso, come si vede per i Ponti, sopra i quali voltano, quando s'aprano: & è opera veramente rara, industriosa, e supenda davedere, e degna d'essere se poltura Regale, e non posso credere, che simile ne più an tica di lei, sia in tutto l'vniuerso.

Chi è tutto diciò che peradeflo vi possi dar'ad intendere, solamente dirò, che vna parte di sopradetti luoghi sipossono ancora vedere, passiando, se imbarcandossi à Giassa, per fare il viaggio per Mare, sino à Damiata; e di li montando il Fiume del Nilo, y erso il detto gran.

Cairo.
Similmente quelli, ch'al rouerfeio pigliano il lor camino pet Alestandria, & il detto Cairo, per andare al detto Gierusalemme; i quali, potendo
di là ritornare per la sudetta Samaria,
Galilea, e Damasso in Tripoli,

& vedere anco Aleppo, fanno vn bellissimo viaggio.

IL FINE DEL QUARTO LIBRO.

(43)(43)

# DEL DEVOTISSIMO VIAGGIO

# DI GIERVSALEMME

Libro Quinto.

FATTO PER IL SIG. GIOVANNI Zuallardo Caualiere del Santissimo Sepolcro, &c.

Che contiene tutto il successo haunto del ritorno di quel santissimo Viaggio, e la descrittione di molti luoghi principali, che vi sono frà Giaffa, e Venetia.





ARTENDO dunque noi il sopradetto Martedì a'noue di Settebre da quel la S.Città, ritornammo la fera (non fenza gran fastidio de gl'Arabi, & altri loro fimili ) à dormire à Rama, e bisognò scaualcare yn mezo miglio di là dalla Città, per non passare à

Cauallo, ò fopra l'Afino, doue stanno le Sepolture de' Turchi.

" Ci restammo il Mercordì, ch'era a'dieci tutto il giorno, & il Giouedì à gl'vndici andammo à Giaffa, & iui im barcammo la fera, per far vela la notte, come facemmo, e vogammo con affai buon veto quasi 20. miglia, sin'appresso Cesarea Palestina; oue restammo, per essere il ven Antipaui- to contrario, sin alla Domenica seguente; e vedemmo il Castello d'Affor, detto anticamente Apollonia, & Anti-



patrida, dal Padre d'Herode Magno: S. Girolamo la chia In epiñ: ad ma Terricciuola d fetuità, per la quale S. Paolo da Sol- Eutochia. dati fil menato prigione di notte, frettamente legato.

Detta Cesarea, al tempo passato chiamata Pirgos, su Cefarea Pa Città affai forte, ben murata, e ricca, e fituata fu la rileftina. pa del Mare, & hà vn Lago d'acqua dolce dall'altra ban da; mà al presente è tutta rouinata, & erma : In quella A&. 10. Hieron, ad habitaua, e fù battezato Cofnelio Centurione, per San

Eustoch. Pietro Prencipe de gli Apostoli, nella Casa del quale è stata fatta vna Chiesa.

AC.24.21 S. Paolo in presenza del Presidente Felice, vi disputò contra Tertulliano Oratore; e gli fù detto d' Agabo Pro-· feta, c'haueua d'effer legato in Gierusalemme, e transferito a' Gentili: Li habitauano parimente le quattro Profetesse siglie di Filippo. Questa Città si chiamaua pri-

vita Alex. Max. lib.z. Euftochin. Strab, lib. 16, cap. 13. Fgefip, lib. 1.cap. 35.

Nicom, in mala Torre di Stratone, e c'era vn buon Porto per le Na ui, fatto, come si presuppone, da Stratone Re d'Arade, Hier in epi che viucua al tempo d'Alessandro Magno; poi ella essen tom. Paule do rouinata, fu ristorata da Herode Re della Giudea, e chiamara Cefarea In honore d'Augusto ; & Velpasiano, facendone vna Colonia la chiamò Flauia. Tito venen-Plin. lib. s. do dalla destruttione di Gierusalemme, vi restò: E celebrando il giorno della natiuità del suo fratello, vi fece morire gran numero,& vna parte de' Giudei, che-menalosephus. na seco prigioni ne' suoi spettacoli ; facendone combattere alcuni con le bestie, & altri, & il resto fece confumare dal fuoco. In quella Celarea fono stati-Velconi , e personaggi dottissimi , e fanti: Ella sù presa l'anno 1101. per i Christiani, forto Balduino primo Re di Gierusalemme; mà dopò sù racquistata per gl'Insedeli, e resta, come è detto, tutta abandonata.

La detta Domenica, a' 14. la mactina, il Rais deliberò di far tirar la sua barca co'l Schisto, à remi-, fin che passasse il capo ; e di là il vento ei serui , e condussene appresso a'vn Forte atitico, posto sopra vn altro capo, 10. miglia dalla detta Cefarea, anticamente chiamato Petra incifa, d Castel Pellegrino, & al presente da gl'Ara bi, Tortora, feguitando quà la denominatione di Dora, c'haueua al tempo de' Machabei: Il qual Forte fece fare Raimondo figliuolo di Raimondo Conte di Tolofa, al

leggino.

tempo

tempo di Balduino Re di Gierusalemme, per sicurtà de' Pellegrini, & l'hanno posseduto dopò yn gran pezzo, i Caualieri del Tempio, & è citcondato dall'acqua Marina, e da molti piccioli scogli, & è molto frequentato da gl'Arabi : Iui gettammo vn'altra volta l'ancora, & il medefimo facemmo il Lunedia' 15. appresso d'yna Ter ricciuola li vicina chiamata Attrit; e fu la meza notte , Attrit. venne vn poco di vento da terra, e ricominciammo à caminare, e passammo il capo, & il Monte Carmelo; le Terre di Caifa, & Acri, altramente Tolomaide.

Il detto capo si butta assai nel Mare, & è la ponta Monte Cat del Monte Carmelo; sopra il quale, si vede vn Castelluccio vecchio, & vna Chiefa dedicata alla Madonna; fotto 16. la quale, è vn altro del Profeta Elia, doue stette nascosto 3. Reg. 18. fuggendo la faccia di Iesabel: Et in questo Monte pre- Hier in epi gò Iddio, che la fua Santa volontà fuffe, à mandar la piog tom. Paul. gia in Israel; & andò sette volte il suo seruitore alla Ma rina, per vedere s'apparina qualche nunola; & alla fettima scorse vna picciola, la quale su seguitata da grand' abondanza di pioggia.

Da quello Monte si dice hauer hauuto principio, e no minatione, l'Ordine de' Carmelitani, circa l'anno 1200. la quale dette principio vn Patriarca di Gierusalemme, chiamato Alberto.

C'è anco vn'altro Monte chiamato così, di là da Betleem nel Deferto Maon, doue rifedeua il ricco, e ruftico Nabal, marito della prudente Abigail, che ricusò di dar 1.Reg. 25. delle vettouaglie à Dauid; & ambedue furono di Territorio fertilistimo, e graffo, per pascere bestiami, e tal fa-Miche. 7. ma hanno nella S. Scrittura.

Di là dal detto capo Carmelo, il Mare si gira in guisa d'un mezo cerchio, bagnando le riue del detto Caifas, & Acri .

I Mori chiamano questo Caisas, Caface, & è vna Ter- Caisas. ra picciola, fituata fotto il detto primo Monte di Carmelo, appresso della quale, sopra il Torrente Gison, che nasce vicino alla Città di Naim.

Il detto

Il detto Profeta Elia fece fare due Altari, sopra l'vno . Rez. 17. de' quali egli sacrificò ad Iddio Omnipotente, e sù l'altro i falsi Profeti , à Baal , i quali , insino al numero di 450, dopò effere convinti della loro falsità, & idololatrie: jui tutti furono ammazzati dal detto Elia.

Ptolomai de ouero

Otto miglia dal Monte Carmelo è Tolomaide da' Mo derni chiamata Acron, & Acri, ch'è distante da Giaffa. intorno à 60.miglia; & altrettante da Tripoli; & è la puù intiera, e mercantile della Palestina; e per le Torri, dimoftra efferci ftate delle belle Chiefe: Ella altre volte fù forto il Dominio de' Cavalieri di Rodi, o Templari, e San Paolo c'hà predicato.

IRe di Soria, al tempo passato, c'hanno frequentato affai, come Demetrio, Tolomeo, & altri . Aleffandro Re di Soria, figliuolo d'Antioco chiamato il Nobile, ci ven-

ne, e l'occupò, & vi regnò.

Lì arrivò anco Tolomeo Re d'Egitto, con la sua figliuola Cleopatra, la quale egli dette al detto Alessandro gli venne all'incontro, & iui furono celebrate le nozze, alla Reale, e con gran pompa.

Gionata fratello di Giuda Machabeo, con mille huo-1. Mach.12. mini vì fù ammazzato dal Popolo, per tradimento di

Stra.lib. 16.

3. Cap. 18.

Trifone e. I Persi l'hanno anco tenuta, e se ne seruiuano per fron-Egelip. lib. tiera contra l'Egitto: Tito figliuolo di Vespasiano, venendo per affediare Gierusalemme, ci sbarcò: L'anno della nostra Saluté 1103. Il Re Balduino primo , l'assediò gran tempo; mà per non hauer armata per Mare, fù costretto abandonarla; nondimeno l'anno seguente, con l'aiuto dell'armata Nauale de' Genouefi, fu prefa; & allhora i Christiani ci fecero yna bella Chiefa, all'honore di San Giouanni.

Questa Città è in forma d'vna Targa, ò scudo ; le due parti circondate dal Mare, che ci fà yn buon Porto; e l'al-

tra d'vna bella ampia, e fertile pianura.

Ella per auanti, mai non fù congionta alla Terra Santa, non ostante che peruenne per sorte alla Tribu d'Aser.

Come

LIBRO QVINTO.

Come fummo passati dinazi a'detti luoghi, & il capo d'Acri, ci mancò di nuouo il vento; e senza che potessimo gettar il ferro, per essere il fondo sassoso, restammo con le Vele stese tutta la notte, girauoltando, e procedendo à mala pena vn miglio di camino. E scoprendo Tiro ch'è discosto dal detto Acri venti miglia, su l'alba, ch'era il Mercordi alli 16. il detto vento tornò à visitarci vn. poco più gagliardo, e ci condusse, passando Sidone, Baruti, Cebaglia, Petrona, Capo Poso, & Anese: 11 Mercordi a' dicisette,& à buon hora, per la gratia d'Iddio, in Tripoli doue restammo, aspettando che partissero le Naui Venetiane, sin' al Lunedi 13. d'Ottobre, seguente, come narraremo più di fotto.

E per dar qualche sodisfattione a'Lettori curiosi, delle particularità de' detti luoghi, dichiararò con breuità,

ciò che hò visto, & imparato di quelli.

In prima, partendo d'Acrl, ò Tolemaide, si vede sei miglia di là, su le riue del Mare, vn luogo amenissimo, chiamato, Cafale Lamperti, edificato sotto il Monte Saron.

Poi il detto Monte Saron, spesse volte mentouato nella Scrittura fanta, sopra il quale era situato il Castello Iudin: Al pie di quello, dall'altra banda nella Valle Sen- Iudic. 4. nin, appresso l'acque Meron, piantò i suoi Tabernacoli Alber Cineo, marito di Giabel; la quale con vn chiodo trapasso il ceruello di Sisara, Prencipe dell'essercito di Ia-

bin, Red'Afor.

Sei miglia dal detto Monte, è il Castello Scandalio, edificato, e distrutto, primieramente per Alessandro Magno, e poi per Balduino Re di Gierusalemme, per assediar Tiro: e due miglia lontano da quello appresso'l camino del detto Tiro, vn tratto di Balestra del Mare, sono quattro gran pozzi, i tre larghi in quadro trentafei piedi, & il quarto 60. che nella facra Scrittura si chiama no Pozzi dell'acque Viue, calcando con impeto dal Mon te Libano, i quali pozzi sono serrati, e cinti di mura- Cant-4. glia, d'altezza d'vna picca : Per di sopra de' quali le dette acque si spargono, rigando i giardini, e sacendo antica-

mente.

mente, in quel poco spatio ch'è da quelle al Mare, maci

nare sei Molini.

5.

Liuus.

luttlous.

Due miglia più à basso, & venti da Acon, è l'antica Tire. Srrab. lib. Tiro, che tù altre volte & al presente, detta Sor di Fenicia, celeberrima, ricca, e bella Città, paragonandofi, e competendo, e pretendendo, per l'antichità, e grandezza, d'effere Metropolitana della Soria Fenicia, contra Sido-

Berof. lib. ne. Ella fù fondata da Tira nipote di Noe, e settimo figliuolo di Giafel, l'anno 3. del Regno di Belo, figliuolo di Nembrot, e padre di Nino Re de gl'Armeni, ò

.Caldei; e fù ristorata per l'enicio fratello di Cadmo, e d'Europa, che Gioue rapi, figliuoli d'Agenore Re di Tebe ; dal qual Fenice, questo paese è stato chiamato Fenicia; altri dicono come Eufebio, che fù fabricata il terzo anno che Gedeon giudicò Ifrael : e Giofeffo la fà Losefto. più antica di 240. anni, ch'il Tempio di Gierusalemme;

mà alle volte gl'Autori pigliano la ristoratione, ò amplificatione, per la fondatione. Di quella era Didone figli Virgil. Acuola di Belo, e forella di Pigmalione Re di Tiro, la quale dopò la morte del suo marito Sicheo Sacerdote d'Hercole, che c'haueua vn bel Tempio, se ne fuggì in

Ar iano de Libia, ò Affrica, doue edificò la potente Città di Carta-DISONIC. gine, emula, & nemica di Roma.

Regnado Dauid, e Salamone, fopra Ifrael, c'haueuano z. Reg. 5. per contemporaneo, & amico il Re Hiram; il quale gli 3.Reg. 1. mandò per via di Sidone, e per Mare, gran numero d'oro, & arbori di Cedro, per edificatione del Tempio d'Iddio, e del Palazzo Regio, in Gierufalemme: & anco de gl'Artigiani, e Fabricatori esperti, & eccellenti in tutte

3. Reg. 7. le sorti d'arti; e frà gl'altri, vn Hiram, della Tribu di

Neptalim figliuolo d'vna vedoua.

Al medefimo tempo ci visse vn giouane chiamato Icfoph, de Adone, figliuolo d'Odemon, d'vn spirito tanto sottile, anticlib. 8. che risolueua, & interpretaua tutti i sofismati, Parabole,& enigmati,ch'il Re Salamone madaua al Re Hiram; e pensano alcuni che fusse il bello Adone, del quale i Poe ti hanno scritto.

Questa

### LIBRO OVINTO.

Questa Città è in vn Sito molto diletteuole, e bello. fopravno scoglio nel Mare; quasi di forma circolare,& auicinata di Pianure, e Collineamenissime, se fossero coltiuate. Il detto Mare, il quale gl'amministraua tutte le cose necessarie, & accette, la soleua bagnare da ogni ban da, come vna Isola separata 700. pass da Terra (crma, di Plin. lib. 5. rimpetto della quale, c'era vn muro fatto di fasi groffi, congionto col gesso, alto di 150, piedi e grosso al para- Arriano de gone; & era tanto forte, hauendo ancora in poter suo, Nicom. in gran numero di Naui per la sua difesa, ch'Alessandro Ma Max lib.z. gno, auanti che l'assediasse, ne pigliò molti auuisi, e la Diod. Sica. stimaua vna grad'impresa; & i Tirij gli dettero anco tanto da fare, che quasi disperaua di buon successo: se Pnitagora Re di Cipro, non fusse venuto al soccorso, con 140. Naui; e parimente i Sidonij, & altri, per terra, come diuentati nemici di Dario Re di Persia, il quale, prima che fusse disfatto, e rotto, gli possedena, e tiranneggiaua; e con tutto ciò che non gl'hauesse ancora vinti il detto Alessadro, se nó faceua vu'argine di pietre, legno, Suab. lib. & altre materie à ciò commode;dalla Terra ferma sin'al Pomp. el. detto muro dell'Isola, il quale con questo ingegno fil buttato per terra; e L'argine dapoi crebbe tanto, che la detta Città, si è assolutamente congionta con la pianura: E qui lascio considerare, quale poteua essere la sua possanza, e gradezza: Conciossa che quando su pigliata, ci furono ammazzati de gli habitanti 8. mila persone, e 30. nicome. mila ne furono venduti, e fatti schiaui; nondimeno ella dapoi si rifece, e si rimise in buono stato, per l'arte Mari- Strab. lib. . natesca, nella quale, e parimente nella tintura della por- 16.

te l'altre . Et i detti Tirij sono stati si poteti, c'hanno fondato, ol Plin. lib. s. tra Cartagine sopradetta, le Città di Lepti, Vtica, e Gade; ca. 19. E chi vorrà sapere più innazi la loro splendidezza, e ric- Ezech. 27. chezza, legga la S. Biblia, e particolarmente il Profeta Ezechiele, & iui ne trouerà scritti due Capitoli intieri i

pora, perche di quella lì intorno ce n'è grande, & abbondante pesca, questa Città è stata famosa sopra tut-

Egefip. lib. 1. C. 28.

Luc. II.

Essi ancora mandarono molte Galere à Pompeo Ma-App. Alex. gno, combattendo egli con Cefare; e fimilmente à Marcantonio, ch'iui si diportaua spesse volte con Cleopatra guerreggiando contra Augusto Cesare.

Da Tiro sono vsciti molti grandi, e dotti personaggi, come Apollonio, Antipatre, & simili : Et al tempo di Balduino, primo di quel nome, Re di Gierusalemme ella era anco tato potente,e ben munita,che non potendola pigliare, fu costretto fare molti Forti li intorno, come il Castello di Paletiro, Sandaglio, & altri, e sostenne l'assedio vn'anno intiero senza rendersi; dipoi ella sù di nuouo fortificata, & il sudetto muro, ch'è contra terra ferma rifatto, con 24. Torri fortissime, & à cato era yn buon Castello, fabricato sopra vn scoglio li vicino: Fù questa Città all'hora eretta in Arciuescouato, hauendo sotto di se 14. Vescoui suffraganei, fra' quali erano quelli di Sidone, Baruto, Achon, &c. Nella Chiefa Catedrale fiì coronato, & maritossi Almerico Rè di Gierusalemme. l'anno 1167.

Dapoi è stata tante volte presa,e saccheggiata, che hora è ridotta quasi à niente:o à poca cosa;ma passando si vede per il fito, per le rouine, & vestigi, che si mostrano, è restano in piedi, che habbia hauuto lo splendore, che per

tante hittorie se gli attribuisce.

Et iui converso il Redentore corporalmente, si come s'intende nell'Euangelio, e si vede per vna Capelletta ch'e innanzi la porta, verso Leuante, doue vna donna gridandogli dietro, diffe. Beatus venter qui te portanit. Sotto Miff Eccle Diocletiano Imperatore, furono quiui martirizzati più martiri, i corpi de' quali vi riposono, è parimente quello del gran Dottore Origene, posto nel muro dietro l'altar grande della Chiefa, chiamato il S. Sepolcro. L'Imperator Federico I. che morì nell'ispeditione della Terra S. similmente vi è sepellito.

Sei miglia più à basso, entra nel mare il fiume Eleutero, che viene dalla Iturea (così si chiama il piano, ò paese, che è di quà dal fiume Giordano, cioè verso Ponete,

è quello

è quello di là, Traconitide) la detta Iturea fi chiama ancora Galilea, e campo di Hesdrelon, per la quale corre il detto fiume, & viene da' confini del paese, anticamen re chiamato Rabul, & al presente Roab, che passa sotto il Castello Belforte, fin doue Giosue Duca d'Ifrael persegui Ios. 11. tò i 24.Re,e gli vinse appresso la Città d'Afor ini vicina, della quale era Re il prenominato Giabin; & Gionata fra 1. Mait. 2. tello di Giuda Macabeo, accompagnò, anco il Redi So-

ria fino al detto fiume Eleutero .

Poco discosto di lì, è vn'altro Castello chiamato Mon forte, che altre volte è stato in guardia de'Caualieri Teutonici : Et otto miglia piu auanti, quel di Thoron, pesto fopra vn'alto Monte dieci miglia da Tiro, e 20.da Tiberiade, quafinel mezo del camino del detto Tiro, & della fontana Paneas, e frà 'l Monte Libano, e'l Mare Tiberiade 9.

-1. Poi discosto da quello, altre otto miglia, & 12. miglia da Velenas, (ch'è Dano, Cesarea Philippi) è la sudetta

Città d'Afor.

Per ritornare alla narratione della ripa maritima, che habbiamo lasciata, quattro miglia dal detto fiume Eleutero, di là da vna piánura, sopra vna Collina, e la Sarepte 3. Reg. 17. de' Sidonii, doue il Profeta Elia habitò, e fù nutrito da vna vedoua, della quale rifuscitò il figliuolo : la detta Sarepte è tutta rouinata, & a pena ci sono otto habitationi.

- Indi passando vn'altro piano di quattro miglia, in cir ca, e ducento stadij, secondo Strabone, da Tiro (che sidon que noi diciamo venti miglia, poco più ò meno) è la già ro Saetta. gloriofissima Sidone, da' moderni, & Soriani chiamata Strab. 11.16. Saetta, situata in terra ferma, appresso il mare, che hà vn Porto commodissimo per le Naui, & Galere, ella su sondata, come scriue Eusebio, & altri, per Cadmo sopra nominato, fratello di Fenice, che lasciandola al fratello: Ensebine fondò anco dapoi Tebe in Boetia, circa l'anno diciotto di Iofue,e (fecondo che feriue Manetone)il trigefimo del Regno di Faraone Menofi Re d'Egitto, che fu circa l'anno Manet. li. 6 della creatione del modo 2585. & innanzi la Natiuità del

lib. 6.

g. Reg. 11.

3. Reg. 15. Menan.

Eph. cont.

N. Saluatote 1376. Ella era tanto grande, e ricca, che s'ap pareggiaua, come s'è detto, à Tiro, e contrastaua, e competeua con lei della pretendentia,e d'effere il capo del-Pemp. Mel. la Fenicia ; Pomponio Mela la chiama l'opolenta Sidon: e dice ch'ella è stata la più grande delle Città Maritime, auanti che fusse presa da' Persi; anticamente adorauano il Dio Baal, che fu il detto Bela, e la Dea Affarten, alla. quale Salamone, à persuasione delle sue donne sacrifico. e dirizzò vn Altare: La peruerfa Iefabel, moglie d'Acab Re d'Ifrael, era etiandio Sidoniana, figlia di Basà, nominato ancora Ethbaal, ò Itabalas, Re di Tiro, e Sidone, e fe ce anco idolatrare il detto suo marito, e dirizzare Altari al detto Baal.

Appion. Plin, lib. 5. C. 12. Strab. lib.

Nel resto i Phenici, e Cittadini di quelle due Città, haucuano la fama ad hauer trouate le scienze, Astronomi che, & Arithmetiche, la nauigatione, & l'arte militare, & Artiano de il detto Cadmo ritirandosi in Grecia, vi portò sedici ca-

ratteri delle lettere Pheniciane. Nicomed.

3.Reg.s. Feelippus.

Da Sidone sono anco vsciti huomini dotti come Boetio Filosofo, Diodoto suo fratello, & altri: E c'era grand' abondanza di buoni artigiani, & eccelenti intagliatori di legno: Arrivando quiui Alessandro Magno, dopò hauer rotto ilR e Dario, i Sidonij, e quelli di Biblo, hauendo in odio il detto Dario, per i trauagli che riceucuano da' Perfiani, subitamente se gli resero, e gl'affistettero nella espugnatione di Tiro, come è detto. Dapoi ambedue insieme con Gioppe,e Gaza, furono prese, e rouinate da Tolomeo Re d'Egitto; & venne in potere de' Christiani, durante il Regno di Balduino primo, l'anno 1111. Dopò, come l'altre, è stata tante volte presa, e ripresa, distrut ta,e disfatta, ch'al presente non è altro che vn nido d'Asfassini, e ladri, posto sotto il Monte dell' Antilibano.il quale è fertilissimo di buoni vini, & è in vno de'più belli Siti, che si possi vedere con gl'occhi.

Fuori della porta dell'antica Sidone, per done si và verso Velenas, c'era vna Capella fondata, doue la donna Cananea pregò instantemente il N. Redentore per la LIBRO QVINTO.

fua figliuola indemoniata. Queste due Città sopradet- Matt. 15. te, quasi sempre sono citate insieme, dalla facra Srittura, Ezech.28. ò quando si parla della gloria sua , ò maledittione; e si- Matt. 11. no a'loro confini, si stendeua al tempo di Dauid, e Sala- 3. Rez. 24.

mone, il Regno d'Ifrael.

Quafi 20. miglia di Sidone, e Baruti, anticamente detta Berito, dal Dio Berit, del quale si fà mentione nel libro de' Giudici, che haueua quiui il suo Tempio; Ella fu fondata secondo l'opinione di molti, & prima fu chia mata Gerisda Gerseo quinto figliuolo di Canaam, nipo te del Patriarca Noe, & è fituata sopra il detto Mare, e Ante Libafotto il detto Monte Antelibano:il quale s'estende egual- no. mente col Monte Libano verso Leuante oltra il Territorio di Damasco, fin' a' Monti d'Arabia : E cominciando Stra. lib.16. nel contorno di Tripoli, e non hauendo altro ch'una fola Valle nel mezo che gli separa la longhezza, de' quali lib.s. c. 200 Plinio dice effere di mille cinquecento stadij.

Questo Berito su rouinato da Trifone, poi ristorato, e chiamato anco Giulia Felice, per i Romani che ne fe- Ibidem. cero Colonia, capace di due legioni, che quiui pose Agrippa; accrescendo il suo Dominio della seconda Valle de' detti Monti, chiamata Masia. Qui è da sapere che sotto i detti Monti sono tre Valli famose, e principali: La prima chiamata Macra, è trà il Fiume Giordano, e la Marina: l'altra Massa, appresso di Baruti; e la terza è la Regia, è laudata molto per la sua amenità, & vbertà; nella

quale è posta la Città di Damasco.

Questa Città di Baruti su presa anco da Christiani, con Sidone, e dapoi, per tante deuastationi c'ha patito, e per non effere habitata fe non da poueri Mecanici, e non mantenuta, come l'altre, se ne và parimente in rouina : la fama è ch'il N. Redentore c'habbia predicato.

Quiui è stato vn bel Monasterio, e Chiefa di S. Saluatore, doue pochi anni sono risedeuano ancora a mini Frati di S.Francesco, & vna Capella, doue fù vna Cala, nella quale certi Giudei pigliarono vna imagine del Crucifisso, iui lasciata da yn Christiano che n'era vscito;

è la flagellarono, e crucifissero, per dispetto, come se essa fusse stata lesu Christo in vita, ma miracolosamente ne vsci vn'abbondaza di sangue; ilche su cagione che conob bero il loro errore, e si conucrtirono alla Fede Cattolica: Questo Santo sangue su raccolto, e guariua molte infermità, e ne mandò il Vescouo del luogo con ampollette in diverse parti del mondo.

Ci è anco vn'altra Chiesa, ma rouinata, appresso d'vn lago, fuori della Città, verso Biblo, dedicata à S. Giorgio, & è edificata (come si dice) sopra il luogo doue ammazzò il Drago, è liberò la figliuola del Rè: Et iui appresso è vna Spelonca tonda, che hà sette bocche, o entrate, doue quel animale s'intratteneua, facendo la spia, & affaltando le persone che passauano, evi si mostra

vna fossa, doue deue essere stato sotterrato.

Strab, li.16.

D'vn fimile serpente, fa mentione Strabone nel suo 16. libro (fi come egli scriue hauer riferito innanzi Possidonio ) il quale fu vitto morto nella fuddetta prima valle, o piano di Macri . Essendo così grosso che due perfone à cauallo posto l'vno di quà, & l'altro di là, non si po tenano vedere, & era lungo al paragone, hauendo la gola, e bocca così grande, che ci poteua entrare vn'huomo à cauallo; e ciascheduna scaglia del suo corpo, era piu grande ch'vna targa, ò scudo che si porta alla guerra.

Poi feguita Biblo, dieci miglia da Baruti, prima Città del Patriarchato d'Antiochia, la quale fu fondata, come Strab.li. 16. alcuni dicono, da Eueo sesto figliuolo di Canaam, & Diod Sicu. Euea chiamata, dapoi Biblis consecrata ad Adone, e fu feggio del Re Cimiris,&al tempo d'Alessandro Magno n' era Revno chiamato Trilo, che si rese à lui, dopò venne in potere di Antigono Padre di Demetrio Re di Soria, il quale guerreggiando contra Tolomeo Re d' Egitto, ci fece fare l'vno de' fuoi Arsenali. Ella fu tenuta dopò da vn certo Tiranno, che la trattaua molto male, mà Strab.li.16. fu liberata da Pompeo, che lo pigliò, e fece decapitare: La Sacra Scrittura fa anco mentione dicendo à quelli di

Ezech 27. Tiro, gl'antichi e prudenti di Biblo, e Tiri v'hanno pre-

LIBRO OVINTO.

fentati i loro Marinari a feruitio de' vostri bisogni, & in vn'altro luogo dice, che i Bibliani, prepararono le le- 3. Reg. 5. gna, che seruiuano alla Fabrica della Casa di Dio. Questa Città si rese leggiermente nelle mani de' Christiani, l'anno 1109. e si come le altre, non serue se non per Spelon ca de'Ladri: Ella è in vn picciol piano affai gentile appref fo la Marina, e si chiama Giblet, o Cebaglia.

Dieci altre miglia più innanzi, è l'antichissima Città Capopose. chiamata Botris, e da i moderni Petrona, fituata pari- Strab.li.is. mente, frà le Colline, & Vallette, appresso la detta Mari- lib. 1. na, e credo che non c'habiti alcuno, perche quel paese Tolomeo. è tanto rouinato, e fatto deserto per le guerre, & assassi-

ni, ch'è del tutto abbandonato.

Poi seguitando la costa, ancora dieci miglia, si presenta il promontorio d'Euprosopo, ò Teuprosopo, che significa fronte di Dio, fopra il quale anticamente era vna gagliarda Fortezza, la quale rouinò il detto Pompeo, & al presente ci rettano ancora certi Torrioni .

Questo promontorio chiamato da i Moderni Capo poso,è bellissimo mostrandosi di lontano alto, & auanzandosi assai nel Mare, & è mezo tagliato dall'altre montagne, come se si hauesse voluto separare, & à basso di quello, tirando verfo Tripoli, fono certe pianurette lungo la Marina, affai piaceuoli, & 5. miglia più auanti vi è l'antica Nephin, al presente chiamata Anephe, tutta rouinata, & habitata (per effere vicina al detto Tripoli) da certi poueri pescatori.

Qui posso assicurare il Lettore, ch'andando terra terra, non credo che se ne possa vedere vna più bella, ne piu diletteuole riua di Mare che fi mostra essere stata

questa, dopò Giaffa sino à Tripoli.

Il detto Tripoli è Città affai grande, fituata, etiandio Tripoli. nella Soria Fenicia, & hà quel nome per cagione che ne'i Strab.lib.1. tempi passati, vi erano 3. Città, separate l'vna dall'altra Plin. lib. 5. con egual distantia:La prima verso la Montagna : La se- sap. 20. conda doue è restata la moderna: E la terza alla mari- Pomp. Melna totalmète distrutta, eccetto yna sola porta, che ci è re-

stata mezo intiera, à canto d'un Hospidale bello, e nuouo, d'affai gétile struttura, fondato da vn Moro, doue tutti i Maomettani viandanti, fi riceuano. Il Porto di Tripoli, è stato murato tutto di lungo, e si veggono i vestigii in forma di scogli fuori dell'acqua, come quelli di Giaffa, mà al presente conviene che le Naui grosse s'intertenghino in Mare, lontane dalla terra, quattro ò cinque miglia; e le mezane, com le Marfiliane, e fimili, poco meno ; delle quali fi caricano le mercantie portate per barchetta, che le portano, e le pigliano alla detta Marina; appresso la quale i Mercanti hanno i suoi Magazzini, per serrarle: e ne resta la più parte, & in gran quantità allo scoperto sopra l'arena; tanto sicura ch'a nessuno basta l'animo di toccarla, ò leuarne, se non al Padrone:Imperò che fia passata per Dogana; ci sono anco certe bottighette, doue si vende del pane, frutti, e formaggio; & yna bella Cisterna d'acqua dolce; Lì ancora dinanzi à vna picciola Moschea, si vende il grano ammucchiato per terra.

Intorno alla detta Marina fono fette Torre groffe per confernarla da Fufte, e Corfali, delle quali l'una fi dice effere fatta da vn Mercante Chriftiano, che fù trouato con vna Turca in copula carnale, e perciò condennato à morte nondimeno fi rifcattò per la fabricatione di quel-

la Torre chiamata d' Amore.

La detta 2. e 3. Città, al préfente ridotte in vna, è fituata fotto vna parte del principio del Monte Libano, & è lontana dalla detta Marina, vn miglio e mezo, poco più ò manco; e per andarci fopra vn Afino, ò à piedi, fi passa per vna bella pianura non coltiuara, stendendos frà due Mari, sino à cert' arene, appresso della Città, e pare che di quella se ne, potrebbono sare bellissime Terre di lauoro, e Prati, ouero Giardini come ce ne sono alcuni, pieni di Morl, i quali essi mantengono assai ragioneuolmente, senza metterui altra cosa, per alleuare quei vermi che sanno la Seta, e se ne trouano in gran copia, ene fanno buon guadagno 3 e gl'assituari de detti luoqui, più parte del propositio de la compania del compania de la compania del c

287

ghi,la più parte fono Chrilliani,Greci,ò Maroniti; quai l'affittano al gran Signore, che folo è herede di tutto il

Territorio del fuo Dominio.

La detta arena, fecondo fi voltano i venti, fi trafporta, es ammucchia dall'vna parte all'altra; mà appretiò ladicità ven'e reflata vna parte, ec'hà fatto vn picciol Mōte, per cagione dell'auanzo delle ceneriche vi fi portano à vendere, à carico di due ò tre ò quattrocento Cameli, per gl'Arabi, Mori, & altri poueri huomini, che habitano per le Montagne, e le fanno di certe herbe che iui cre feono, edi quelle ceneri fene fà gran traffico, e fene portano in gran quantità à Venetia, & altri oue; doue fi fà il Sapone, e Vetri di Criftallo, à che effe feruono; e credo che fanno quelle ceneri ferrate, le quali in diuerfi luoghi s'uñan per far bianche le tele di Lino.

La detta Ĉittà non hà muri, ne fossi, mà ben Porte, le quali si servano la notte ; e gli servano le Case, tutte sate di Pietre bigie ; tagliate à faccie , e congione l'vna con l'altra , di muraglie; come anco le Strade , e pare sh'il tutto non sa se non vna Case; alcune à que , e l'altre à tre Solari, con l'entrate basse, brutte, la più parte, e con terracci piani di sopra, come sono per tutta la Turchia : E quando il Turco piglia qualche Citrà, ò pacse, fa leuar via i tetei, e le riduce in tal sorma, c'hanno quasi tutti i Cortili, ò piccioli, ò grandi , doue corrispondono

le loro finestre principali.

Le strade sono communemente strette, hauendo vno Canal largo, e piano nel mezo, per seolare l'acque, che ci sono assi abondanti, e discendono dal detto Monte, e come Fontane, quelle si conducono in diuersi luoghi, per servitio de gli habitanti, e medesimamente d'alcune Ca se particolari, e bagni, de' quali ve ne sono fassi.

Molte delle dette strade si ferrano con Porte, alle due

bande, come ferragli.

Ci fono molteantiche, e belle Chiefe, ridotte in Moschee, hauendo campanili, ò Torri alte, e la più parte quadre; sopra le quali di notte vno de Santoni, ò huomo falariato, grida rispondendo l'vn all'altro, & il primo, à quel del Castello; qual comincia per il suono d'vna piua, l'hore della notte, perche non hanno Campane, ne horologi artificiali, anzi gl'hanno piu tosto in odio.

All'entrata di ciascuna Moschea, è un Lauatoio, perche tutta la loro penitenza è fondata in lauarsi esteriormente, e principalmente il membro, col quale hanno

peccato.

Ne' Portici, e dentro di quelle Moschee sono molte

Lampadi, ch'ardono continouamente.

Ci fono le îtrade che noi chiamariamo i Mercati, & effi le Bazarre, tutre coperte, e fi và dall'van al altra; doue fi vende tutto quello ch'è neceffario all'huomo; come drappi, tele, ſcarpe, ferramenti, ſpetiarie, e coſe ſimili; e medeſimamente carne, ſrutti, pane, & ogni ſorre di vitiande, crude, e cotte.

I Contadini, il giorno del Mercato ò Bazarro, ci por-

tano ciò c'hanno da vendere.

C'è medesimamente vn altro luogo particolare, che si serra, doue si trouano i drappi di seta, tappeti, coperte, e tele dipinte d'India, & altre: Là vengono ancora le donne la mattina, mà co'l viso coperto; con lauori minuti di seta, & oro ricamati, ò fatti sopra il telajo, è con l'aguccia; e cose simili per vendere; in vn certo luogho si vendono i schiaui, d'ogni sesso, & età . Le donne ordinariamente, come s'è detto, hanno la testa, e tutto il corpo coperto di tela, di cotone bianco, mà gl'occhi, nafo, e bocca, di Sandalo negro, e portano calze lunghe alla Marinaresca, e la più parte stiualetti di corame giallo, ò rosso: Alcune hanno vn pendente d'oro su la fronte; i putti si portano à cauallo sopra le spalle, & hanno nelle braccia, e gambe, anelli d'argento; alcuni secondo la facultà de parenti, più grossi che gl'altri ; e le figliuole particolarmente hanno de' Maidini attaccati à certe liste di velluto, ò tela messe così sopra la fronte s.

Le nationi Italiane, Francese, & Inglese, c'hanno i lo-

LIBRO QVINTO.

ro fondachi : douearriuando si ritirano, e fanno i loro negotij, riceuendo, e mandando le mercantie che yan no, e vengono dalla Città d'Aleppo, 4. ò.5. giornate da Tripoli, la quale è la principale, per il commercio, che è in tutta la Soria; e come io credo etiandio in. Asia; perche iui da tutte le parti, medesimamente dall'In die Orientali,e Caldea, Mesopotamia, & Armenia, c'arriuano, e spacciano le mercantie, e tutto per terra; benche i detti Indiani, fi seruono del gran Fiume Eufrate, in certo tempo; Lì fanno ancora la sua residenza i Consoli principali delle dette nationi; hauendo i loro fostituti, o Viceconsoli, i quali come Ambasciatori, le difendono, danno audienza, e decidono le loro differenze, & anco giudicano con autorità soprema, in tutti i casi, sopra le dette nationi.

Nel detto Aleppo, si cogionge ancora vna parte della gran Carauana, che per Damasco và alla Mecha, à visitare il Sepolcro del loro falso Profeta Maometto: E quest'anno 1586. nel Mese di Settemb. quella se ne parti forte di 2.mila Camelli, e deut effere, auanti che fi parta dal gran. Cairo, doue da tutte le parti si congionge, di 60. mila.

Questa Città d'Aleppo, è chiamata da Strabone Bath Lib. 16. bica, e giace appresso il Fiume Singa: 10. miglia discosto da quella, Selim Re de' Turchi, disfece Campson Gau ro , vltimo Soldano di Babilonia d'Egitto, e Reditutta la Soria, intorno all'anno 1526. edapoi il detto Turco perseguitando la sua vittoria; guadagno Gierusalemme, doue entrando andò ad adorare nel Tempio, e poi s'impatroni del detto Egitto, Soria, e dell'altre Prouincie adiacenti .

Per ritornare alla narratione del detto Tripoli, i Giudei c'hanno anco vn Serraglio, ò fondaco d'edifitio bellissimo, e grande, del quale il basso serue di Bazarro, doue vendono le loro mercantie, e nell'alto hanno parte delle loro habitationi, e nel resto, & attorno à quello medefimamente c'effercitano le cerimonie delle loro fefte, e Sabbati.

Le sepolture dell'yna, seconda, e terza Religione sono fuori della Città, i Turchi, de' quali parlarò primieramente, senza pregiuditio de gl'altri, per essere essi i Padroni del paese, l'hanno in vn Campo frà la Città, e la Marina, eccetto alcuni che l'hanno ne'loro Giardini particolarmente: & ogni mattina le donne le vanno à visitare : Molte delle dette sepolture che sono nella detta. campagna, sono antichissime, e fatte come hauete visto qui disopra nella Figura di quella della buona Matrona Rachel appresso Betleem ; & anco assai più sontuose : L'altre ci sono c'hanno delle pietre in sorma di termini, larghe alle due estremità, con inscrittione in lettere Turchesche, ò Siriace, e pochi ci sono che non siano di differente manifattura; e mai non mettono due persone invna; il medefimo offeruano per tutto; e spesso ci mettano piante, le quali con continouo rigamento, fanno rinuerdire, e pigliare radice.

I Giudei in vn'altro campo più vicino alla Città hanno le loro, mà più piane e basse, le pietre non così rile-

uate, &i loro cpitaffij in lettera Hebraica.

I Cattolici, benche habbino Religiosi, ò Preti, ne' loro fondachi, & anco vn picciolo Conuento di San Fran cesco, doue risiedono due Religiosi, che riceuono tutti gl'altri passaggieri, sono suggetti portare i loro morti due miglia di là, sopra vna Montagna, in vn certo luogo picciolo, doue refiede vn Caloiro Greco, chiamato San Giacomo, per sotterrargli in Terra Santa, mà non senza licentia del Cadi, che ne piglia le sue regaglie. In questo luogo spesso gl'amalati, ci vanno per conualescere, per la bontà del aere, & à basso, appresso la Marina, è fimilmente vn altro luogo picciolo di deuotione, habitato da vn fimile Caloiro, con vna grotta, doue la Vergine S. Marina, in habito di Religioso, & accusata d'hauere impregnata la figlia d'um Molinaro, fece la sua penitenza, il corpo della quale poi sil trasportato à Venetia. Quiui tutti i Christiani sono liberi, pur che non facciano dispiacere a Turchi, nella qual cosa bifogna



fogna vlare grandissima discretione, perche ben presto, e per ogni poca cosa sono grauemente ossesi, Sopra la Città evn bel Castello, fatto all'antica, & al modo

modo di quelli di Francia, e li crede che sia stato edifi-

A canto del detto Caftello vi corre vn fiumicello , e di lì per la Città, il quale difeende dal Monte Libano , & è quafi fempre torbido , derivando dalla fontana chiamacantie. 1.4 ta, Fons hortorum , di fopra il detto fiumicello fono certi ponti, & vno fuori della Città, appreffo detto Caftello nominato Ponte di Rodomonte ...

Ci sono certe fontane, ma d'acque pessime, che pro-

cedono da neui squagliare.

L'aere & i frutti; ci lono etiandio pernitiofiffimi, ingenerando la diffenteria, & il fluffo di ventre, e la morte, oche fpeffo ne feguita: Qui fi piglia facilmente il male di teffa, e qualche picciola febre dal fereno, che iui è peffimo la fera, procedendo da vn vento fottile, e penetrante, che viene dal detto Monte, mafi paffa con vn poco

di buon gouerno.

Nel resto la detta Città è in vna bella, e diletteuol situatione, quanto l'huomo potesse desiderare, hauendo
dall'una banda il riguardo di quel alto monte Libano,
che la prouede divini, & altrevettouaglie bonissime, &
hà frà quello, e quella quasi tre miglia di largo, delle can
pagne, e terre di buon-lauoro, inassine da molti riuoli, è
fontane, e dall'altra banda sungo la Marina, più di cinque
miglia di lunghezza, & almeno due in larghezza, dellebelle pianure, parimente t'auersate, dall'una patre all'altra, di canali, alcuni naturali, & altri artificiali, che bagnano il territorio, che è buono à fare pascoli, & giardini, e prati, & altri luoghi di diporto, con la scolatura,
delle dette acque.

Et anco il bestiame, come Tori, Vacche, Castrati, iui

sono molto grandi, e grassi.

Ma tutti quei luoghi non fono impiegati fe nó in pian te d'arbori Mori, come s'è detto di fopra: & alquanti fichi, e palme; & vi fi femiña vn herba con le foglie laghe, della quale mangiano le radici, perche per trafeurag gine quella canaglia no vuole in alcun modo trauagliarfi.

Nella

Nella detta pianura , due miglia dalla Città verso Settentrione, & appresso il camino d'Aleppo, ci è vna Torre cheserue di Moschea; & à canto à quella vna gran son tana, doue si nutrisce col pane, vn gran numero, si fei, tanto domessici, che vengono a mangiare il pane dalla mano; ma bisogna ben guardaredi non pigliarli.

Quafi tutti quelli della detta Città, poffono dalle loro Cafe vedere la Marina, e tutte le barche che c'arriuano: I Mori che fono la maggior parte de gli habitanti, quafi ogni fera fene vanno a fpaffeggiare in vn prato picciolo fecco, frà il fume e la porta de' Giudei; giocando, & efercitando fi allo fehermire col brocchiero, e'l baffone.

I Giannizzèri foldati, & altri fanno il medefimo, il giorno della fetta loro, che è il Venerdi, nella pianura frà la Città e la Marina, ò altroue al piacer loro, citrando con câne in forma di corfeche, & maneggiado le loro sei mitarre, per addeltrarsi all'arme, e similmère correndo ti rano de' loro, archi à vna mela ch'è in cima d'una canna.

Di lungo al detto Mare, parimente ne gli edifitij delle dette Torri, fiveggono assai Capitelli, Pilastri, e pezzi di Colonne, che dimostrano, esserci state Fabriche d'im-

portanza.

Il gran Turcho c'hà molti offitiali, come à dire, il Bafsà, che fignifica Gouernatore d'yna Prouincia, & il Sangiacco d'yna Città o yn luogo folamente; dopò quello è il Muffi, il quale è come Velcouo, o fupremo de Sacerdoti, e non può il detto Baßà ordinare cofa veruna fenza il fuo autio; e Caffis che fignifica il prete, »;

Lephteriare Teforiero Generale. Cadì Capitano o capo della Giustitia. Soubassi, Barigello di Campagna. Laga il Castellano del Castello.

E tutti questi portano Turbanti grandi bianchi, e si ve-

ftono riccamente.

Il Lemino,mastro ò suzeriore della Dogana, è in gran riputatione, vestendosi come gl'altri, e di più di drappi di seta...

Sufta son'Heremiti, e portano berrette bianche, assai alte, con vn Sandal turchino, roffo, e bianco attorno.

Giannizzari fono Soldati della Giustitia, e portano alle volte il Turbante, e per la Campagna Feltri bianchi. Chousmeschiari, sono Guardiani, Sergenti, e Spie della Dogana, che portano bastoni grandi in mano.

Mauchari, sono Messaggieri, ò Vetturini, e danno le

canalcarure à vettura.

Cirifi o Hemir, sono quelli che si dicono essere discesi dal Lignaggio di Maometro, e portano i vestimenti del tutto, o in parte verdi, il che non è permesso à nessun'al-

tro, sia egli pouero, ò ricco.

I Turchi che vi fono i minimi in numero,e folamente postici per gouernare; portano oltra i detti Turbanti, che sono groffi, e politamente accommodati, le vesti di tela d'oro, d'argento, di seta, o di lana, secondo le loro facultà, lunghe fin' à terra, d'ogni forte di colori, come rosso, lionato, perso, nero, &c. mà non verde, se non quelli di fopra.

I Mori che sono i naturali del paese, & iui introdotti, come io presuppongo, dal tempo ch'il Soldano d'Egitto conquistò, e possedette la Palestina, e Soria, e la Mauritania, ò l'Affrica, sono communemente poueri, e quafi schiaui de'detti Turchi: Alcuni della legge di Mao metto, i quali portano vna tela bianca, inuilippata attorn'alla testa, in luogo di Turbante : E quelli che sono Christiani, Maroniti tra loro; vn picciolo berrettino nero come il fondo d'un cappello alla nostra vsanza : Il loro vestire la più parte è di tela, e di sopra portano vna robba d'vna rozza, e grossa tessitura, fatta di pelo di Camelo , rigata per il lungo di bianco e nero.

I Christiani Greci si vestono la maggior parte di vestiri lunghe di panno nero, affai modestamente se portano in testa vna beretta grande, à vso del volgo di Venetia, e di questo medesimo vestire vsano i nostri Italiani, e Fran

zesi iui residenti, per il loro trassico.

I Giudei quanto al corpo, si vestono del medesimo, mà hanmà hanno intesta yn berrettino picciolo di color rosso; hanno portato alle volte il Turbante di tela d'yn giallo pallido, come fanno ancora, venendo a Venetia, o Ancona: Mà così à loro, come à tutti gl'altri, che non sono Maomettani, cioè victato fotto gran pena.

In Tripoli, e per tutto quel Paese corre quasi ogni sor te di moneta, d'oro, e d'argento, e le lor monete sono Maidini, & Aspri, de' detti Maidini nevano 5.e de gl'Aspri 8. Nel Saia, lo fcudo d'oro vale 60. di quelli Maidini : Il Zecchino di Venetia (il ben venuto e molto amato da loro) ne vale 73.0 75.1 Dalderi, e Reali da otto di Spagna, 45. I mezi e quarti, per rata, e sono chiamati piastri .

Ella anticamente era habitata da alcuni Sidonij, e Ti- pii. irb.s. c. riani: E certi Capitani del Re Dario iui si faluarono con 20. otto mila Soldati, e ripigliando vna parte delle Naui che Arriano di vi haueuano lasciate venendo di Lesbo fuggirono dinan in vita Ale zi l'Effercito d'Alessandro Magno, che li perseguitaua. xan.Magn. dopò hauere disfatto Dario, & ottenuta la vittoria contra di loro, appresso Mesopotamia. Antigono Padre di Diod. Situl. Demetrio, Re di Siria, facendo fimilmente guerra à Tolomeo Red'Egitto, ci fece fare vn'Arfenale, come similmente à Biblo, & vn'altro à Sidone: Il Signor di Tripoli al tempo che'i Christiani guerreggiauano la Terra Santa gli fece qualche affiftenza di vettouaglie, & altre cofe, mà poi hauendo mutato opinione, e modo di fare, fu debellato, e la Città infieme col Territorio, presa per Raimondo Conte di Tolosa, l'anno 1 109 al tempo di Baldui no primo Re di Gierusalemme, il quale di quella lo fece Conte.

Dopò l'anno 1221. essendo i Prencipi Christiani in discordia, su ripigliata per Melechedech Gran Soldano. e congrandissima occisione, e perdita de Christiani, abbruciata, e disfatta, similmente Baruti, e Sidone: Il medesimo vi fece il gran Tamerlano, circa l'anno 1400. quando fogiogò l'Asia, l'Egitto, & altre Prouincie, e prele Baiazet Re de' Turchi.

Noi partimmo di là, per l'Vltima volta sopra la Naue Morisina, la quale sece vela Luncdi a' 13. d'Ottobre, & Venimmo incontro l'Isola di Cipro, il Mercordi seguente ma il vento, e la calma, ci surono tanto contrarij, che reftammo alla vista di detto Tripoli, e Cipro, a ndando quando innazie, e quando in dietro, sinal Sabbato a' 25. verso la sera, e verso la sera nos la volta nostra, mos opratenendo la notte mainarono le vele, e ci venne vn vento assa il buono, che ci gettò tanto innazi nel Mare, che la Domenica mattina le perdessimo, e quali tutta l'Isola di vista.».

Poi tirando la Naue sempre verso Ponente, stauamo in Mare senza vedere terra fino alla Domenica:

Alli o di Nouembre con affai burasche, che ci detteto da fare affai (principalmente su la meza notte il Vener di precedente) e durò il Sabbato quasi tutto il giorno, con vn vento, tuoni, e lampi, tanto horribili, che pensauamo, che quello fosse il nostro vltimo giorno, e toccò la factta all'arbore della mezana, e l'abbruciò yn poco. Poi circa z.hore auanti l'alba, effendo la tempesta in gran ve hemenza, apparfe nella cheba, & dopò montò su la Croce del nostro arbore maestro, vna luce, come vna stella. grande, mà yn poco più oscura; e ci stette ben per spatio d'yn'hora, ilche dette buon'augurio, & animo a' Ma rinari, riputando ch'era qualche Santo, venuto per affistergli, e gridando, con la testa scoperta spesso, & inginocchione come se dicessero le litanie; & inuocando tutti i Santi,a' quali fono foliti far'i loro voti: stimano esfere quello, al nome del quale pronuntiato fuanisce. Quan to alla detta luce ella sparì nominando essi la Madonna dell'Arsenale di Venetia, è secondo alcuni di Chiozza; deliberando per ciò molti di noi di visitarla al ritorno, per rendere l'attione di gratie; quanto à questo fuoco, o lume, che così appare il simile tempesta, alcuni lo dicono fuoco di S.Hermo, ò d'altri Santi, & è quello ch'i Gentili chiamauano polluce & Castore Gemelli; assicurandoui

ch'è molto marauiglioso à quelli che non l'hanno mai vitto .

. Il detto giorno della Domenica scoprimmo non sò che Terra a man diritta 9.

Lunedì a' 10 che fu la vigilia di S.Martino, conoscemmo ch'era l'Ifola del Zante, e la Cefalonia.

Nell'entrata della notte fi leuò ancora vn vento affai gagliardo, accompagnato di Tuoni, e Lampi, ilquale ci fece fare col fole Trinchetto, & auanti che fusfegiorno, più di 150.miglia,talmente che'l di seguente a gli 11.del Mese, ci trouammo appresso l'Isola di Corfù; poi per la calma ci restassimo due giorni, senza poterla passare, e c'impedi il vento maestrale l'entrata del Golfo di Venetia; mà il difeguente cioè il Venerdi a' quattordici , quel vento cesso, e passammo alla vista e fra scogli di Fano, e Saffeno, dalla banda dell'Epiro, e Capo S. Maria appresso Otranto di Puglia, conosciuto per vna Torre grande, ch'è nel Forte situato in vna pianura, ch'è sopra le riue del Mare, quiui là bocca del detto Golfo, è folamente larga 70. Miglia, trauersandola, e si chiamò anticamente Mare Ionicum

La notte seguente con vn'altra tempesta si mostrò di nuouo la derta luce hauendo noi di giorno visto più di ducento Delfini, notando con gran soffiamento attorno la Naue, e che'l sole ancora tiraua grand'acqua, per grossi e larghi raggi falendo verso l'aere in forma di Colonne, &i Marinari, quando ne veggono pigliano vn coltello nudo col manico nero, co'l quale fanno certe Croci, come se facessero la benedittione all'incontro, e quello chiamano trinciarli .

- E così il Sabbato alli quindici , passammo alla vista della Chimera, & la Vallona; poi la notte si leuò di nuouo yn'altra tempesta, e'l vento da Sirocco, impetuosissimo, accompagnato da vna pioggia tanto abondante che pareua che fi spargesse l'acqua à secchie. Similmète ne get tò il mare per le coste, e per gl'occhi, che l'huomo no sape ua doue faluarfi; dall'altra banda li fcogli della Pelagofa; ci accostauano, che ci sece dubitare che la Naue haueria potuto vrtare in quelli, e spezzarsi, e di più le corde dell'yno de' Trinchetti della proda si ruppero, e ci misero grandissimo sospetto di douer patire qualche naufragio: non essendoci alcuno tanto ardito, ne isperimentato, che non pensasse morirci: E di più soprauenne la notte oscurissima, e spauenteuole; nondimeno Iddio per la sua gratia ci preseruò dalla fortuna, e si contentò della paura che haueuamo, mà cert'altre Naui, trouandofi in quel medefimo tempo nel Golfo non scapparono così à buon mercato, poi venne vna bonaccia, che ci dette faltidio affai, con sbalzamenti, & pioggie continoue, e così restassimo à dirimpetto delle Montagne di Ragufa, costeggiando pian piano la Schjauonia, li Scogli della Caccia, e la detta Pelagofa,e l'altre tutte dishabitate, senza auazarci.

Il Mercordì a' diciotto, tirò vn vento Maestro Tramontana, il quale ci condusse frà l'Isole di Lissa, e Liesena, che sono (com'è detto nel principio di questo trattato) della Signoria di Venetia, & vi fi parla Schiauone, linguaggio molto stimato, & vsitato frà Turchi massimamente in Costantinopoli da Corteggiani, nella corte del gran Turcho, e ne deriuano il parlare Bulgaresco, Honga resco, Polacco, e d'alcuni loro vicini, perche chi sà lo Schiauone facilmente intende gl'altri. Quello si parla ancora, e Sasseno, Osfera, e Cherso, e lì vicino restammo su l'ancora, fin'al Giouedi verso mezo giorno, & iui pigliauamo vn pocó di rinfrescamento d'acqua: Poi hauendo rifatto vela; passammo il Golfo di Quarniero, molto temuto da' Marinari, per la sua impetuosità, & venti Asfordi ch'iui regnano, mà non senza pericolo e paura.

Il Venerdi a' dodici la mattina, haueuamo passato Pola, e restauramo quasi tutto'l giorno all'opposito di Paren 20, facendo stima, come ordinariamente, di mettersi nel porto della Quiete, otto miglia più in sù:mà hauendoci il vento della notte cacciati troppo à basso, con tutto ciò ch'il padrone dubitando di scontrar terra, alche mancò pochissimo (ci haueua sempre indrizzato verso Ponente)

non ci poteuamo arriuare, e non offerendosi al Piloto come al folito, il Padrone, aspirando d'esser'il primo delle Naui che veniuano da Leuante s'arrifchiò di tirare alla volta di Venetia nel Sabbatoa' 22.cioè il giorno di S.Cecilia, e trauerfando la notte il Golfo di Trieste, quasi con simile fortuna, che haueuamo portato già due Sabbati alla fila,e'l terzo medefimamente fenza però peggiore accidente, per la volontà, e gratia, e soccorso d'Iddio, c'arri uammo il di seguente, ch' era la Domenica a' vent'otto giorno di San Clemente, affai à buon'hora.

Calate le Vele, fitirò vn colpo d'artiglieria, per auuifar la Città della nostra venuta, & acciò venissero le barchette, per leuar alcuni di noi, ò amministrarci il bisogno, mà per il gran vento, e per il Mare troppo gagliardo non ci vennero: Dopò prazo, lo Scriuano accompagnato da vn Nobile, & alcuni Officiali della Naue, con vn Mercante, s'arrifchiorno di metterfi nella Fregata, & incaminarsi verso la Città; mà surono in gran pericolo, & anco sforzati à gettar la vela, e l'albero, che gli feruiua, in Mare,e non potettero la sera, andare più auanti, che appres-

foi Castelli, à Lio.

Il di seguente hauendo essi mostrate le patenti, & altre certificationi, nette di suspitione di peste, surono ammessi, e tutti quelli della Naue, di poter praticare nella Città liberamente: Il fimile fù concesso à due altre Naui che veniuano dal medesimo viaggio; cioè alla Nana ch'ar riuò la mattina dopò, nel medefimo luogo, & alla Balbianetta che seguito; nondimeno continouandosi sempre la furia del vento rimasero i restanti nella Nauc, senza po tersene muouere, e patimmo vn freddo tant' eccessiuo, che penfauamo tutti aggiacciarci .

Il Mercordi dopò pranzo, vna barchetta, s'arrifchiò di portarci due Barili di vino, del che haueuamo mancamento: E similmente di tutte l'altre vettouaglie, elegne per cucinare, nella quale, per i prieghi del Padrone, il Signor Filippo de Merode, Gio:de Espinau l'rouenzale, & Io, & altri della detta Naue pagando ciascheduno vn Du-

cato, fummo menati, e portati fani, e falui in Venetia, del che siamo tenuti di perpetuo obligo, à ringratiare espresfamente Iddio nostro Conduttore, e Redentore, e Protertore, massimamente per hauerci mandato quella Barchet ta così à proposito, per lenarci vn giorno auanti la gran fortuna, che succedette alle dette Naui, le quali furono in mille pericoli di perderfi, per i venti tant'horribili, e furiosi, che regnarono talmente, ch'i padroni gettarono molti facchi di Bambace, e Mercantienel Mare, e tagliarono alla nostra l'Albero grande, e la Mezana . Poi vn Libo ben grande (così chiamano essi le Barche, ò Bargie che vengono per pigliare, e portare in terra ciò, di che fono troppo cariche, e per farle più leggiere per poter'entrare nel Porto di Malamocco ) cariche di minute mercantie, come sete, spetie, noce di galle, Droghe aromatiche, e cose simili, che valeuano più di 100. mila scudi, fu gettato contra terra, e fracassato, e quasi tutte le dette

mercantie perfe.

Alcuni Marinari preuedendo il pericolo, con certe tauole e cofe fimili, si saluarono al meglio che potettero, e gl'altri ( non ostante ch'erano poco discosti dalla terra, e sapessero nuotare, furono subitamente sommersi, e rouersciati dall'Onde: Due persone Ecclesiastiche, delle qua li l'vno era il Reuerendo Maestro Martino Vandenzande. & vn Frate dell'Ordine di San Domenico d'Arles in. Prouenza, chiamato F. Martino Bazere, tutti due d'età di più di cinquant'anni ; con vn'altro restarono quasi gl'yltimi fopra 'l detto Libo ; e non vedendo altro che la morte, & il furore de' venti, e dell'Onde, che s'apparecchiauano di fargli seguitar'il passo c'haueuano già pigliato, quelli della lor compagnia, non hebbero altro ricorfo che à Dio, & alla Vergine Maria, dopò hauer promesso divisitare la sua Santa Casa di Loreto, il detto Van denzande pigliò vna corda, per seguitar'vn'altro, che per quella era calato, ma venendo à basso, lo trouò sossocato e morto; e gionto al fondo, & aspettando anch'egli di douer morire, venne yn'Onda, che lo gitto di piatto tanto ananti

auanti verso la riua di Malamocco, che senti l'arenascon le sue mani, mà quella ritronandosi, lo tirò vo altra volta al prosondo, & hauendolo così girauoltato, due ò trè volte, finalmente su tant' auuenturato, e butato innan zi che si saluò, & venendo in terra, hebbe la sorte, d'essericonosciuto, e riceuuto da vno, che gl'haueua in pratica, auanti che si partisse.

Il sopradetto Frate, cascando in dierto dal detto Libo in Mare, fil anco gettato, e rigettato più volte di quà, e di là, & essenza procosos solorentato da suoi vestimenti, fil menato frà due acque, parimente à terraimà essendo uni, e non conoficendo il camino, ne alcuno, s'era messi contra vna Aia, aspettando che venisse il giorno. Mà l'vento e l'acqua, che l'haucuano trapasso, lo rassreddano talmente, che fenz' vno, che passandi qui se venendo a ramaricare, so caricò sopra le spallando quiti, & vedendolo ram maricare, so caricò sopra le spalle, & per compassione lo portò in Casa sua, presso l'i fuoco; & già non conosecua nessuno potetta caminare.

Il terzo, cioè il Marinaro, fiù anco più volte coperto, rouerfeiaro, & gettaro indictro dalle vaghe, & furibóde Onde, & ogni volta che veniua di fopra inuocaua la Madonna di Loreto, e dopò, molti trauagli, venne ancor egli

à faluamento.

I Pellegrini nostri confratelli, i quali pensando auanzar camino, col partirista Tripòli cinque giorni auanti a noi, serano messi sopra la Naue Balbianetta, la quale c'arriuò vn pezzo dapoi à Venetia, e per l'apparenza della tempesta, su forzata di gettar l'Ancora, appresso Chiozza, strà l'vna delle bocche della Fiumara del Pò, e quella della Brenta, luogho assiai pericoloso, doue, come Iddio petmesse, venne ancora vna Barchetta, che gli leuò di si, egli portò à Venetia, & il dì seguente la Naue, participando con l'altre de frutti della deta tempesta; alla quale da gran tempo in quà, non se n'è vista vn'altra simile-Perdette l'Arbore principale, e'l'Timone, & pati assiai, cos degna da considerare, per molti quali, come faccuamo noi, pensando hauer passati tutti à

VIAGGIO DI GIERVS.

mali, & essere sicuramente peruenuti al Porto desiderato, si trouano in pericolo d'essere piu slongati.

Così il buon Iddio per la fua immenia bontà, & fenza merito noftro alcuno, c' hà preferuati dalla morte, e fatti degni di vedere co' nostr'occhi carnali, i luoghi deue egli operò tanti misterij, per la nostra redentione, & hauendoci ancora fatta la gratia di ritornane da così lungo e penoso (benche Satissimo, e falutare) viaggio: con fanità, allegrezza, e contento : Per ilche noi, e tutti quelli che ci vogliono bene, siamo obligati rendergliene lodi immortali, & supplicarlo, che talmente ci voglia codur-

re, e preuenirci in tutte le nostre attioni ; mentre che ancora fiamo Pellegrini in questa valle di miserie; che possiamo noi , & anco tutti i fedeli Christiani , peruenire con i suoi Eletti , all' Eterna , e Celette Gierusalemme. Amen.



### PHILIPPI DE MERODE BARONIS FRENTZILE, SS. S.

EPIGRAMMA.

Iacobi Demij Nobilis Bataui.

VAELARDO cum semper honos, doctrina , salusq; Cum fuerit cura cuncta, Philippe

Cumq; tuum comitatus iter, ceu fidue

Achates, Affuerit, Patris gefferit atque vices, Deg; tuo latere haud latum discesserit unguem Fugerit aut prote, nec metnenda pati, Sidonios tecum, Tyriosą; Arabesą; Syrosą; Viserit, & solymis tot memorata sacris. Nec satis hac penetrasse fuit loca, & omnia tecum Lustrasse, & pelagi sustinuisse minas Quin scriptis expressa, Typisq; benignus, & era. Mox proprio voluit digna patere pijs Carius hoc igitur tanto , talisq; Philippe, Aut potius (rogo) dic quid queat esse viro ? Cuius consilys gaudere, fruiq; libellis, Aut de quo deceat te meruisse magis?

## AD ILL. PHILIPPVM

BELGAMBAR FRENTZII

IVVENEM PRAESTANTISS.

IVLII ROSCII HORTINI De Terra Santa Carmen.

#### CEASICASI CEASICEASI

ALVE cara Deo, primis habitata colonis
Terra, domus Regum, sedes clarissman Diulm,
Nobilium antiqua serie facunda
virorum.
Salue iterum natale solum, quo

lapsus ab astris
Detersit Christus mortales sanguine culpas.
Hic Pharys pralata torris specus abditur, ipse hac
Arenti sub rupe Deus sussimitudes in herba
Nascitur, S stipulas inter tremit aureus infans.
Ite alacres ouium custodes, ite silenti
Pastores sub nocte Deo munuscula nato

Pastores sub nocte Deo munuscula nato
Ferte citi, plaudunt circum sulgentia castra
Aligerum, agnoscitis, suum natura parentem.

Vos quoque tergemini Reges oracula Patrum Qui legitis properate, nitens en Sidus Olimpo Apparet,

~ 299

Apparer, mostrates viam. Vos ofenla plantis.
Figite, & ante humiles exponite munera cunas.
- O cacas hominum mentes. Distringitur ensis.
AEtheream in sobolem. Fugit hine, redit inde, locorum.

Quis numeret fedes, mille & miracula rerum Ecce vbi Iordanis facrata tingitur vnda:
Mirantur ripe niuea plaudente columba,
Et circum vocem nubes vehit ista per auras.
Hic vino inuertit limphas, bic dona canifivis
Multiplicat, sifti ventos, vestigia sirmat
AEquore & in medio: miseris languentia curat
Corpora. Suspicio vestes in vertice montis
Candentes, stupeod; simul. Iam lucida nubes
Rumpitur, & solem vincit splendore nitenti.

Vos pueri virides ramos hic spargitis , vnde Rex parui Omnipotens dorso vectatur aselli .

Quis mihi det peragrare vndas, E littora Iopes Aßicere, & iuga Samaria, altaq; paſeta Sichen, Qua clarus reſonat curuis in vallibus Hebron, Reſponſatq; Tabor, qua ſe frondoſus olino Mons tollit, Chrisli ſeruans vestigia ſaxo ?

Quid moror? Ille Deus nutu qui temperat orbem Hoc cliuo afcendit moriturus; dura cruore Hac faxa afpergit rigidi fub pondere ligni Sape labans, fixusq; gradus, filicemq; notauit: Quo fefe menti obiciunt fera funera nati, Quo feclus infandum cæca fol borruit rmbra.

Quis tumulo meritos infigni imponat honores \$ Barbarus heu lati fpolis Orientis osustus Saxa premit, queis heu Christi venerabile corpus Decubuis, superas rode & se vexit in auras.

O te felicem, sacrum cui tangere marmor

300
Sorte datum generose animo pietatis amore
Dum patrie linquis sines, & auita tuorum
Pascua, ALEXANDER servat, que, tempora frondePrecincius: plausu resonant cui Belgica regna,
Victorems; vnum celebrant, Patrems; salutant.



# AVRELII VR SIII

## (C+3)(C+3)

#### In Christi diem Natalem.



NIICE bracchiolum, & cara pete dulcia matris Ofcula,& arridens vbera fuge

puer.
Et gremio tener inflexa ceruice
recumbe:

Aspera ne glacies, ne fera lædat hyems.

Quid gemis ah' mater, vagis puer?hiccine rifus? Me miferum . Tanti est caufa doloris amor. Hee natum ille homines miferatur:plorat vterque Tacta dolore parens, ictus amore puer.

#### Christus cruci affixus loquitur.

IGNE calet ferrum, positisq; rigoribus omnes
Ducitur in sormas durus & igne chalybs.
At tu mortalis nullo molliris ab igne,
Durior & servo, durior & chalybe.
Admoui quoties tibi nostri incendia amoris?
Restitit in gelido pectore dura silex.
Sis adamas lices; hoc certe te sanguine vincam:
Asque vbi nulla salus mors crit una salus.
IVLII

## INDITIOSCIA THOR TINI.

#### (643)(643) (19)

#### Ad Crucem Sanctiffimam.

CRVX falue, qua nostra falus, qua vita pependit, Qua mors ipfa armis concidit icta suis; Quam cuperem simili tibi reddere morte cruorem; Nunc age pro effuso sanguine do lachrymas. Te quoties specto geminis mea lumina manant, Fontibus, & frangit corda aperita; dolor. Sic ego te semper spectabo vt crimina fletus. Diluat. o nostris vna medela malis.

#### Ad Christum cruci suffixum.

Hac quisquis properas pendentem flipite IESVM Suspice, quo pendeut aquora, terra, Polus. Ingemuit miferata fuum natura parentem, Sol nube illachrymans occuluitq; caput. Sensit humus Dominum fractis tremefacta sepulchris, Et templi in partes dedita vela duas. At ni te moneat vita morientis imago Que tibi feranda est sanguine parta salus?

> וונון לינ כשו וב לייו חור עיות כתיות כמוו: - w vbi unda falice mesa erit cons falies.

METERNI Soboles Patris Pura Virgine nascitur; Facti conscia sidera Harent attonita face, Natura obstupet omnis. Alto labitur athere Qui lapsum reparet genus: Summis imag; dissita, Nocti lucida sidera Firmo fædere nectat . Ducunt Aligeri choros: Cantus ingeminant; fonant Latis omnia plausibus. Hac inter tremulus gelu Vagit aureus infans. O quægandia, quis dolor? Alget in Stipulis Deus:

Astris gramineum torum Præfert saucius heu nimis Nostri vulnere amoris.

Pastores vigiles gregis, Natomunera Supplices Afferte, & calamo sacras Laudes dicite , dicite ; Pastorum decus bic est. Hac latis choreis dies

Ducenda est, peperit Deum Qua nobis.lachryma & dolor, Absint; sidereo & bona Tax descendat Olimpo .

Il Fine del Quinto Libro.



## DEL DEVOTISSIMO

### DI GIERVSALEMME Libro Sesto.

#### FATTO PER IL SIG. GIOVANNI

Zuallardo Caualiere del Santissimo Sepolero, &c.

Che contiene l'Orationi, che si dicano ne' luoghi Santi di Gierusalemme, con altre conueneuoli à dire da' Pellegrini.

Lettera del Reuerendis. Monsignor Domenico Danesi da Montepulciano Protonotario Apostolico.

Al Signor Giouanni Zuallardo Caualiere del S. Sepolero, suo Osseruandissimo.

Dell'Antichità, de' frutti del S.P ellegtinaggio, à chi s conuenga, quanto Dio ami i Pelegrani, è fautori loro.





OICHE, Sig. Giouanni,nel S. viaggio ch'infieme per gratia d'Iddio habbiamo fatto al S.Sepolcro, intefi il defiderio fuo circa l'Antichità della pellegrinatione; non ò voluto mancare fubito che fon'arriuato à Porto, di fodisfargli di quanto

hò pottuto raccorre da varij Scrittori, che mi son venuto ricordando. Lo fò volentieri perche V.S. me lo comando e ne scriuo semplicissimamente, a ggiongendoui ancori Frutti che se ne riportano da essa, &c. E certo dalle varie

memorie

VIAGGIO DI GIERVS. memorie gionte fin'a'nostri tempi, da' nostri maggiori c'habbiamo dell'Antichità riceuute, lei ne riceuerà non poca consolatione, & altri come spero gustati i suaui frutti non folo del Pellegrinare, mà del riceuer'i Pellegrini an cora, onde potrà consolarsi dell'yno, & animarsi all'altro con maggior feruore. Sono le Scritture vecchie piene d'essempi di Pellegrinationi fatte da quei S. Padri Abraam Isaac, & Iacob:Oltra che quelle della Tribù d'Ifrael furono ancora esse longhissime e durissime, per arriuare alla Terra promessa: Mà perche potrebbono parere à chi men fanamente giudicasse, ò per forza tratte in sentenza, ò disconuenienti da quelle ch'oggidì sortiscono nome tale, lasciandole, verrò à quelle che tanto più sono vere,e con fondamento sodo, quanto meno si possono negare, frà quali farà come Base la Legge ch'Iddio nel Deut.prescriue al Popolo suo, cioè che trè volte l'anno visiti'l Tempio di Gierusalemme: E si legge che Helcana, e la pia Anna fua Moglie offeruauano per auanti andando in Silo, do-1.Reg. c. 1. u'era l'Arca del Signore. Mà trà tutti il N.S. fanciullo, vero essempio della vita nostra, con la sua Madre, e Giofeffe.come fi legge ne' Vangelij, foleua Pellegrinare, & vi sitare il S.Tempio. Non sù però questo Santo instituto no to folo al Popolo d'Ifrael, mà passò ancor'in vso a' Gentili andando effi in Gierusalemme ad adorar al Tempio, co me filegge de gl'atti Apostolici, e come più ci dimostra'l 20. Capitolo dell'istesso Libro con l'essempio di quel Prencipe Eunuco, Etiopo, il quale da lontanissimi Paesi con noi ofo Viaggio, e con molta fatica era venuto ad ado rare al Tempio di Gierusalemme, Mà passando a' Santi non affrettaua S.Paolo il viaggio per trouarfi alla Pentecoste in Gierusalemme ? Onde scriuendo S. Girolamo à Marcella, mostra l'vrile che nasce dalla visita de' Santi luoghi, & adducendo quest'essempio conclude esser Pio, e Religiofo,com'anco determina'l Concilio di Trento. Aleffandro Martire, huomo Santissimo Pellegrinò, il quale sul Aleffandro più di cent'anni auanti Costancino com'afferm' Eusebio,

S. Nicolò il Magno al tempo di Costantino andò à buon

hora

Gen.

Exod

C16.

Ioan. 12. Luc. C, 2.

A&. 20.

Epift.97.

Seff.25.

Note

partire.

The state of the s

hora al Tépio di Gierusalemme, doue trouandoui le por Hist. Eede te chiuse meritò che gli fussero aperte da gl'Angeli.Gau 6 2. dentio Vescouo di Brescia andò per voto in Gierusalem- Sutio nella me. Eusebio nel 3.lib.della vita di Constantino, e S.Am- sua vita. brosio nell'oratione della morte di Theodosio lodano Gaudeutie fommamente S. Helena ch'andaffe in Gierufalemme, Sul- S. Helena. pitio ancora ne fà mentione, e dopò molte lodi narra del- Poluere del la marauigliosa poluere del mont'Oliueto, nella cui sommità ascendendo il Signore in Cielo lasciò per eterna. Nell'Histo. memoria le vestigie de suoi Santi piedi, la quale raccolta Lusiaca c. da Pellegrini, subito miracolosamete si riempie il vacuo A Marcelle donde vientolta. Palladio scrine dell'hospitalità di Mela- Epist. 17. nia in raccorre i Pollegrini che da tutte le parte del Mondo concorreuano ad adorar li Santi luoghi di Palestina. S. Girolamo dic'effer cofa lunga à narrare quanti Vesco ui, quanti Martiri, quant'Huomini dotti andaffero a' fuoi tempi in Gierusalemme reputandosi meno Religiosi, meno Dotti,nè tanpoco, poter falir'al colmo delle Virtù. fe non hauessero visitati que' Santi luoghi doue stetter'i piedi del Signore, done nacque, e passò i prim'anni, doue Et a Desid predicò l'Euangelio Santo. Nicolò Papa primo di questo Epift 154. nome, nel libro à Michele scriue molte migliaia d'huomini concorrer'à Roma dall'istesse estremità del Mondo à inchinarfi all'offa di S.Pietro: E come ben fi vidde l'Anno Santo fotto la Felice memoria di Gregorio X I II. Et Il Platina nella Vita di S. Cleto Papa, dice ch'esso prouasse la Pellegrinatione che si sa alle Chiese dell'Apostoli in Ro ma, e dicesse che di maggior frutto fusse per la falute il vi firar'S. Pietro vna volta, che non il digiuno di due Anni-E non volse che nissuno sotto pena di scommunica impediffe tal Pellegrinationi ò diffuadesse. Quant'al frutto che da queste fatiche si trae, è grandissimo: E manifesta confessione Iddio, & i Santi da noi esser magnificati, poi che con tanti sudori, frà tanti disagi, per mezo à tanti pericoli, andiamo à visitare le sate reliquie loro, sodisfaccia mo à Dio della pena douutaci mentre con l'iftesso nostro sudore la scancelliamo, poi ch'à ciò fare non è cosa più at tadel

ta del trauaglio di questo nostro corpo, ci si aumenta la pietà, e la deuotione, ci generano errore del peccato ci do nano saldo proposito d'vn'emendatione della futura vita c'incitano à riuerenza, e massime que' Santi luoghi di Gierusalemme, i quali mentre noi stessi (per somma bontà d'Iddio)adorauamo, no ci sentiuamo parte del corpo che tutta non tremasse, e lo prouiamo ancor'adesso Sig. Gio. quando fentimo nominare Caluario, Presepio, e Sepolcro, che non c'intenerisca il cuore,e frà molte gratie tanto in Téporale quant'in Spirituale che conosco hauer riceuuto dal S. Iddio, giudico questo maggiore che S.D. Mae stà m'habbia ancor ch'indegno fauorito di farmi Pellegri no di questo Santissiviaggio: Et ancor che per tutto siano luoghi Santi, tutta via li più lontani fono sempre con mag gior zelo e spirito visitati, perche quelli che sono frà noi (per la commodità che causa questo ) se non sono scordati, almeno certo sono con poca deuotione visitati : finalmente postosi l'huomo in camino non può fare(se non è scordeuole di se stesso ) di non ricordarsi per qual causa egli habbi preso tal viaggio, e di non indirizzare tutte l'attioni sue à honore di S.D. Maestà, doue viene ad accompa gnare la fatica del corpo con vna continoua oratione, la quale tanto meno può temere d'esser'interrotta, quanto meno il corpo affaticato sia per dar campo à tentationi nuoue, à la mente à effer distratta. A tutti però non conuiene il Pellegrinare, e massime à Donne se non hanno vi gilantissima custodia, e fidele, ne meno à Monaci i quali chiusi in celle con silentio, digiuno, & orationi, ch'è maggior bene, passano la vita loro: Così fece S. Gierolamo il quale ancor che molto scriuesse in laude del pellegrinaggio nientedimeno fconfigliaua Paolino monacho à non s'allontanar mai dalla Cella sua, poi che la profession sua non richiedeua altrimenti. S. Antonio ancora come lui stef so afferma effendo Monaco non si partì mai dall'asprezze del diserto della Tebaide per visitare Gierusalemme. S.Hi larione che stantiaua nella Palestina, vna sol volta andò in Gierusalemme per non parere di disprezzare la Religione

A chi non a conuega il pelegrina

di quei Santi luoghi à lui tanto vicini, donde si caua la fal fa opinione d'alcuni Monaci, li quali pensauano non poter peruenir'à perfettione alcuna se non hauessero visitati quei Santi luoghi, mà s'à Monaci è tolto il pellegrinare,tato più è interdetto à Monache, alle quali per il sesso, per la professione meno si richiede: Sarà all'incontro accommodato à quelli che non possono perseuerare in oratione, poi che così haueranno (comes'è detto) occasione A chi se es di pensare frequentemete à Dio, & verrano ad adorare, e legginare. conspirito e con perseveraza. Atto ancora sarà per Nobili, è potenti alli cui stati no si richiedono fatiche, & asprezze,ò per dir meglio auezzi à tutti i commodi, così verran no à far penitenza di quei peccati che hanno fatto per la troppo commodità, & habilitare la natura loro à poter fuggire l'istessa quando vorranno, oltre che maggiore sarà la sotisfatione che ne riceueranno facendo cosa più difficile perche ben sappiamo che dou'è maggior fatica iui è fatisfattione maggiore, & veramente tutte le pellegrinationi nostre, douerebbeno esser tali : Ne è però da crede re che quelli i quali fentono gusto in esse, e di modo lo sti molo della natura che se non gl'obedissero gli parerebbe cofa molt'aspra, siano per non hauer merito dal benigno Dio, che dall'opere nostre vili, e di niun conto pur che siano fatte in gratia sua,il premio eterno, & massime si deue hauer consideratione di quel pentire fermo, che si manda auanti alla pellegrinatione di quella confessione, generale, di quelle che spesso si fanno; che ne bisogna tal volta due volte al giorno, e tre si faranno . Hauendo innanzi all'occhi quello che'l Platina nella vita di S.Fabiano Papa Noni primo, dice che Filippo Imperator Romano, fù'l primo Imperatore Christiano, il quale non haueua ardir d'andar in Chiesa per vdir' i diuini offitii, se non si confessaua prima, e di molt'altre fant'opere concomitanti così Santa fatica, e perche, come s'è detto, quella pellegrinatione è di maggior vtile, la qual'è più difficile così è tanto più desiderata da Dio, fi com'io hò potuto vedere in vn giouane Te desco, il qual'hauendo fatto voto di pellegrinare al S. Se-

in the state of th

polcro di Giesu Christo, e ritirando poi l'essecutione per tema della lunga nauigatione, e degl'istanti pericoli, de (perando del ritorno (come lui tteflo, ipeflo mi diceua) gl'apparue vn'Angelo 4. volte effortandolo imperiofamen te che pagasse il voto, assicurandolo del ritorno, e dicendogli che prima fi confessasse, & visitasse.3. Chiefe, e si raccomandasse à Dio, nelle quali come dice S. Crisoftomo al Popolo Antiocheno Hom. 66. Li Demonij sono flagellati, e gl'huomini s'emendano, e sono liberati : Ond'egli fatto ficuro dall'Angelica promessa s'accinse al Santo viaggio, e Dio Signore mi fece gratia che gli fusii compagno: Onde frà le grauissime fortune patite in Mare che furono 1 3. m'era di ficura speranza di saluatione, superando con essa ogni trauaglio: Perciò non sarà fuori di proposito l'auuisa re qui come debba effer cauto vn pellegrino nello fcegliere compagnia atta,e pia, perche. Cum fantto fanttus eris,

cum pernerfo pernerteris.

Exod. 21. Deut. 14. Genigs.

Quato poi sia grato à Dio il Pellegrino, ancorche fin'ho ra s'habbia potuto vedere, nientedimeno lo mostrarò più chiaramente, e primo col.x.del Deut.doue Dio dice, che l'ama e gli prouede del vitto, & vestito, e ci comanda che lo riceuiamo, flatuisce che lo cibiamo delle decime nostre: Il che prima Abramo diligentiff. offeruando occorreua a' pellegrini, gl'adoraua, perche non folo si deuono riccuere mà riverire ancora, e gli pregana affettuosamente à star feco, perche non folo s'hanno da inuitare; mà a violentare ancora (per dir così) à stare con noi:gli daua à mangiar pane, butiro, latte, & vitella, per mostrare che deu'effer più il riceuere pellegrini effettuoso & affettuoso, che pom polo: E finalmente gl'accompagnaua alla partita per infe gnarci che non gli debbiamo icacciare; mà con ogni offitio'licentiare; onde merito di riceuer gl'Angeli, da' quali Gen. 22. & Loth ancora merito d'effer liberato da Pincandio:Delche ammäestrati Laban, Rebecca, & il rieco Bgoz offeruarono verso pellegrini, & verso il buo ferno d'Al remo, & verso la Pellegrina Ruth. Per questo stesso dicena lob c. . r. che la porta della Casa sua sempr'era stata aperta a pelle grini,

per l'iftesso ancora S. Pauolo Icriuendo all'Hebrei gl'essor- eap. 13. taua all'hospitalità ricordando loro quelli che per essa haueuan'albergato Angeli. Mà che diremo, che Christo nel giorno del Giuditio frà l'altre cose ci dimandarà esat tissimo conto dell'hospitalità de pellegrini, quando che hà lasciato in testameto, che chi non riceueria essi non riceuerebbe ne lui, nè anco il suo Padre. E per questo in tutto'l Christianesmo sono hospitalià quest'essetto, e spetialmente in Bologna doue è yna Compagnia di S. Iacomo, la qual'è molto liberale à tutti i pellegrini, facendogli grandissime Elemosine, e non meno affettionata, & offitiosa accompagnandoli fuori della porta, & andando ad incontrarli al ritorno con suoni, e canti, processionalmen te.Lasso di dire dell'Illustriss. Signoria di Venetia, douco precedano li pellegrini in publica Processione alli Clariss. Senatori vestiti di Broccato,e dico d'alcune parti di Ger mania, e di Fiandra che vanno le Città con tutto 'l Clero, fin fuor delle mura, ad incontrar quelli che vengano di Gierusalème . Lascio l'amoreuolezza nel trattar'i pellegri- Onecifero ni, della quale par'è specchio la Vedoua Sunanimite nel Efesino. riceuere Eliseo, e non meno di lei Marta nell'alloggiare Sabell.lib. il Sig. Nostro: Lascio anco quella d'Onecifero Esesino vsa ta nel riceuere i Christiani, onde tanto ne vien benedetto dall'Apostolo; e dico quella di Gerbone Vescouo di Popo logna, il quale dispregiando le minaccie del irato Re Totila, non sdegnò morir prima che scoprir'alcuni pellegrini dal lui alloggiati: mà Dio Signore non l'abbandonò, onde posto in mezo à Orsi per esser deuorato, e stando frà essi illeso vergognandosi il crudo di voler torre la vita à chi le Fier'istesse gliela lasciauano, lo fece liberare.

101

Ø I i

L'Isola di Carchi che è alla parte di Rodi verso Ponen- Nota. te d'intorno 10. miglia alla parte di Leuante hà vn Ca. L'Isolate stello molto antico con Porto-In quest'Isola euui vna vsan di Benedetza che quando i Capi di famiglia vogliono maritar le sue ub.a. Figliuole, gli donano per dote Zappe, e Badili, e questo fanno, perche mai non si consumano, e ciò su, perche S. Ni

VIAGGIO DI GIERVS.

colò effendo quiui capitato, e per l'affanno del longo camino molto debole, e lasso, à alcuni di questi Isolani domandò la strada più corta per andar'al Castello; e quelli molto volétieri, con amoreuoli parole glie la dimostrarono : onde per ciò S. Nicolò di tal suo buon volere, li volle guiderdonare, e domandò à Dio gratia che questi lor ferri, con li quali lauorauano i, Terreni, no douessero mai ha uer fine, mà sempre trà le lor mani durar potessero; la qual gratia Iddio glie la concedette, e per tal dono vna bellissima Chiesa fù in honore di Santo Nicolò da gl'Isolani fabricata ..

Dorotheo. Archelao. Monaci. Volate, al 21 & Fulgolo lib.4. cap. s. Seruulo. de dial. c 14 & 17. Sabel. Di Theofa aio conte.

Altri sono stati parchissimi à se stessi, e liberalissimi à pellegrini, frà quali Dorotheo Monaco, d'Egitto fu vno, & Archelao Monaco ancor lui d'Egitto l'altro, i quali am bi due edificorno Celle per pellegrini, e nella morte loro di Antapo. instituirono heredi delle pouertà loro gl' istessi pellegrini,e Christo ne'pellegrini : Onde meritorno come dice S. Crisostomo quella stessa mercede che meritano i pellegri-\$.Greg. 1. 4. ni, perche come esso dice, tanto merita chi gl'alloggia. quanto essi che sono alloggiati. Seruulo huomo pouerissilib.a.cap.7. mo,e paralitico non si scordò ancor lui de' pellegrini frà tante miserie, mà di quelle elemosine che raccoglieua ne faceua parte à loro: Onde nella morte vdì l'armonia Celeste, e dopò quella lasciò la piccio la Camera ripiena di gran diffimo e suavissimo odore. Di Teofanio conte si legge che fece vna bellissima Fabrica per riceuere pellegrini, on de essendo morto, & venendo tanta tempesta che non si poteua sepellire, e piangendo per tal cosa la moglie amaramente, egli fi rizzò nel cataletto, e diffe, mi fepellirete co grandissima Serenità: Quasi dicendo, s'io mentre hò visso, hò alloggiato Christo, hora Christo vorrà che l'anima mia fia alloggiata in Cielo, & il corpo nella tomba fin che nel vltimo giorno quetto si riunisca à quella: Onde così si rasferenò l'aria, che di più non poteua desiderarsi. Tanta poi Gio. Diaco full'hospitalità di S. Gregorio che non solo riceueua, & accarezzaua pellegrini, mà ancora mandaua per le strade, e per le vie à cercare d'essi, e ben spesso con loro mangiaua, e cal

no nella fua witzla.caz

e tal volta gli feruiua con le proprie mani: Onde meritò hauer Christo alla sua tauola, e di far'elemosina tre volte à vn'Angelo, il quale gli apparue in forma d'huomo sbat tuto dalla fortuna chiedendogli elemofina, & vn'altra vol ta hauendo alloggiato Christo in forma di pellegrino, e dandogli l'acqua alle mani se lo vidde sparire d'auanti; mà la notte seguente apparendogli gli disse nelli giorni passa ti hai riceuuti li membri miei, onde ben era cagione che hieri riceuesti mè. S. Siluestro ancora prima di lui su offi- \$. Siluestre tiofissimo nell'hospitalità de pellegrini, creato Pontefice Marulolib volse che tutti quelli che veniuano à Roma, alloggiassero Bell. 7.6.6. appresso al suo Palazzo per poter dire con Iob: la mia porta fù sempre aperta al pellegrino.

Adriano I I. Papa, ministrò lui stesso a' Vescoui ch'haue Platina nel ua riceuuto à tauola, e prostrato in terra gli lauò i piedi, e con effi canto Hinni e Salmi. Tant'era nella primitiua Chiesa l'hospitalità di quei primi Christiani, ch'i Gentili stessi ne restauano marauigliati : di modo che Giuliano Apostara scriuendo ad Arfasio, desideraua che quei della fua Setta riceuessero i suoi proprij con l'essempio de'Chri stiani i quali egli chiamaua Galilei che non solo albergauano i fuoi, e gli Hebrei pelegrini:Mà quelli della fua steffa setta. Mà Giustiniano non solo lodò quell'opera de lib. 6. c. 23 Christiani, la quale quell'empio non potè biasmare : mà lasciò etiandio grand'entrate à Hospitali, con gran libera-

lità eretti à questo fine 9.

ni do

Mà se bene per il passato s'è prouato quest'offitio d'hospi talità esfer stato à cuore, à serui d'Iddio, nientedimeno no mancarono gentili, i quali conoscendolo per necessario al colmo d'vna policia ciuile, & l'abbracciarono, & affettuo- ... of. famente l'essequirono, fra quali, vien laudato Teofrasto da Sabell, lib. Cicerone, dell'hospitalità sua verso pellegrini.

Lica anco Lacedemonese riceueua tutti i pellegrini che veniuano nella Patria sua, & verso quelli non lasciaua cosa che appartenesse ad offitioso Cittadino.

E Liuio celebra Roma per la frequenza de gl'hospitali, Liba.

oper la gran cura sel riceuer pellegrini .

I Cre-

I Cretensi anticamente riceueuano compitamente i pel Eraclido li. de Politia. legrini, anzi gli dauano la prima parte delle viuande che Strobeo nel si poneuano in mensa. SCI 42.

I Mosini popoli metteuano da banda parte del formen Aleffab A-

les lib 4 de to raccolto in servicio de pellegrini.

gior.genia-Appresso i Lucani popoli in Italia era prohibito per Diod.Sieu- legge che in nissun modo scacciassero pellegrini, che fuslo lib.5.c.9. sero arriuati à quelle parti, ò fussero persone conosciute, de costumi o no. I Celliberi faceuano frà loro à gara in riceuere pellorg . legrini Il fimile ancora si narra adesso de Tedeschi.

Gl'Egittij non voleuano far guerra con i vicini, non per altro se non perche dubitauano che frà nemici non si ritrouasse qualch'vno che fusse stato pellegrino in Casaloro, perche la ragione di riccuere il pellegrino l'aggua-

gliauano alla parentela.

Heliano li.

Gl'Ateniesi commetteuano il gouerno della Republica 14. diuez. hi. non folo a'Cittadini, mà a' pellegrini ancora, anzi spesso preferiuano i pellegrini alli Cittadini suoi, ancor ch'attiffimi; però creorono Capitano della Guerra Apollidoro Circcino . Anzi fù à cuore a' Gentili l'hospitalità che stimorno degno titolo al fommo Dio loro Gioue il dimandarlo hospitale, & all'incontro tanto detestarono gl'auari che giudicarono nissun nome essergli più conueniente

quanto chiamarli inhospitali.

Lascio delle grand'entrate, assegnate a Magnifichi hospi tali da Turchi eretti per riceuer pellegrini, e bisognosi di cual si voglia natione, tanto in Gierusaleme, Cairo, e Coflantinopoli, quanto in ogni altro luogo, fottoposto à lui stesso. Cosa in vero tanto degna d'ammiratione, quanto appare che effiattendano folo alla gola, & al ventre. Finalmente la natura infegna questo fant' Offitio, come di queste & altre ragioni se n'è scritto ancora à nostri tempi, e con eruditione, e copiosaméte dal Molto R. P. Roberto Belarmini, da Montepulciano, della Compagnia di Giesu, huomo Dottiffimo nel libro delle fue Controversie : e del Reuer.Sig.Giulio Rossi da Horti, huomo molto Dotto, nel Libro delle Sette Opere della Misericordia, che trouerà queste

queste & altre cose, cauandone frutto abondantissimo, e ne resterà con grandissima consolatione.

Resta hora d'esplicare l'habito spiritualmente del pellegrino, poi che non è cosa ò in sè, ò d'intorno che non sia piena di grandiss. mitterij, il quale s'accinge al S. viaggio, per sodisfare alli paffati falli,e per meritar perdono,e gra tia di fortezza nelli futuri assalti contra i crudelissimi nostri nimici. E primo accommodi l'anima sua con Dio, e la cafa con la famiglia sua, facendo testamento, il qual'è per esser tanto più retto, quanto più si ritroua fatto in gratia di Dio, ne folo per gl'heredi, perche Dio l'illumina à disporre rettamente delle sue facoltà, mà gioua ancor'a lui; perche facendo o legati, ò donationi vien à conseguir il merito della buona opera, che fà in gratia giouando al proffimo; Ciò facto riceuuta la Santa benedittione dal suo Vescouo. e Curato dell'anime, và in compagnia, e megliore quanto più può, per esfer accompagnato da gl'Angeli; non si ferma all'hosteria, perche sà che deue star poco in questo mondo, nel quale non hà Città; recita ò canta Hinni, ò can ti, perche desidera cantare in Cielo le lodi di Dio : porta il Cappello che lo difende dall'ingiurie del Cielo, perche hà il santo timore di Dio, che lo difende, e fà forte contro le tentationi: l'orta imagini in capo cioè nel Cappello. perche imita,i Santi,ouero perche vuole confirmate le potenze sue, che hà nel capo, col suo Capo Dio: porta quel piccolo mantello di corame sopra le spalle, perche nell'au uersità è patiete: hà la Croce nel petto, perche mortifica la carne, hà la veste, perche si rimette alla prouideza di Dio, che cuopre e conserua ogni cosa : hà il Bordone, che vuol dire la Fede, e la speranza con le quali si sostenta, e regge in questo mondo : fa colatione, cioè si communica spesso, riguarda spesso la sua borsa, perche hà cura della coscieza fua:porta la fiasca, e si rinfresca spesso, perche spesso alzando la mente à Dio, si rinfranca con la speranza, e col gusto delle cose del Cielo: dimanda della strada, perche oltre le buone opere, si consiglia per non errare: porta il fazzoletto nel bordone, perche spera nell'altra vita effer asciugato

cioè premiato de' fudori fuoi, a l'estremità del Bordone armata d'vn ferro, perche à fortezza contra le tentationi : domanda elemofina, perche fa oratione per sodisfar'alle pene, per benefitio dell'Indulgentie; ilche non fù concesso di goder'alli Padri antichi della legge:si bagnia per le piog gie, perche piange i suoi falli,e le miserie communi:arriua al luoco destinato, alcune volte morendo per dolcezza, come in Gierusalemme, perche perseuera nel ben fare sin al fine. & viuendo si riduce finalmente à casa sua, doue poscia riposa, perche finalmente gode la vita eterna, alla quale ci conduca noi tutti pellegrini dopò la lunga e pericosa pellegrinatione di questo Mondo. Questo è per sodisfat tione di quato V. S. m'hà dimandato, e per testimonio dell'animo mio verso lei. Ne la si marauigli della moltitudine de gl'essempij addottoli, perche più che da intelligente, l'ho voluto trattare da pellegrino pio, e molto affettionato verso pellegrini, come bene forsi ne faranno fede i disegni di quei Santi luoghi di Gierusalemme, dimostratimi, i quali con fomma diligenza, e con veridica descrittione lei stessa hà fatto in quei Paesi:di giorno considerado i siti de' luoghi, e la notte, mentre ogn'un dormiua, desegnan doli, con gran dono di Dio che lo conseruasse frà tante fatiche fano, e con gran marauiglia nostra: onde ben spesso hò argomerato che vededo S. D. Maestà il buon desiderio suo lo conseruasse, acciò potesse con quei sudori suoi gio uare, & animare altri al viaggio di quei fanti luoghi, quasi dandogli caparra dell'eterna beatitudine. E veramente V-S.molto giouarebbe con quei disegni suoi à persone che eleggessero visitare terra santa, i quali talmete rappresentano del naturale quelli luoghi Santi, che mi par efferci ancora, e vederli, doue hauerei voluto morire: & io per me non defraudarei mai il mondo di così vtile fatica, se gl'hauessi; perche, oltre che dimostrarei non hauer sfuggitamente visitato quei luoghi, sperarei hauerne doppio merito in Cielo, ne son fuori di speranza che la sia per farlo. Faccio fine, e basciandole le mani le prego dal Cielo ogni aumento di quà, e la gloria di là.

Comin-

Cominciano l'Ovationi che si dicono ne' luoghi Santi di Gievusalemme, con altre coueneuoli à dire per i Pellegrini,

O Montando i Pellegrini da l Nauilio, e ponendo il pieda al Lito del Porto di Giaffa, ordinariamente fubbito in mettono inginocchione,e bafciando l'acena, per effere l'entrata di Terta Santa, ringratiano Iddio, d'efferci arriuazi, e fatti degni di vederla, e roccarla, e così facendo, Confessat che fi può fare perche nella Barca,ò Nauilio,è fempre qualche Sacetdote ò Religioso Idoneo, fi confeguise Plenatia Remissione di tutti peccati. Del resto il Pellegrino fa secon do la consolatione che riceue, e la deuotione che lo spinges afspettado che venga il Sottobassa di Ramma a leuazio di l'a.

In Ramma, ancorche non si uada nella Chiesa de quaranta Martiri si può di lontano dire, col Pater nostro, co Aue Maria acquistar l'Indulgenza.

Antiph. Sancti per fidem vicerunt regna, operati funt iufitiam, adepti funt repromissiones. V. Latamini in Domino, & exultate iusti. p. Et gloriamini onines recti corde.

Oratio.

PRzsta quzsumus Omnipotens Deus, vt qui gloriosos martyres forces in sua confessione cognouimus pios apud te in nostra intercessione sentiamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Nella Chiefa di S. Giorgio Martire à Lidda, si pud parimento confeguire simil Indulgëze, con il Paser, et Aue Maria.

Anriph. Iste S. Gregorius prolege Dei sui certauit vique ad mottem, & à verbis impiorum non timuis, sundatus enimetat supra sirmam petram. V. Ora pro nobis B. Georgij. A. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio .

Deus qui nos B.Georgij mattyris tui meritis, & interceffione latificas, concede propicius, y t qui cius beneficia poficimus dono tuz gratiz confequamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. VIAGGIO DI GIERVS.
Paffando dinanzi, e non posendo scanalcare al Castello, d Cafale, done nacque il buon Ladrone, si può caminando.

Jale, done naeque il buon Ladrone, si può caminando, adorar Christo, che trasse à iè, e riceueste in grasia quel felice Ladro, e raccomandarui à esso dicendo.

Dum tu esses in Cruce, tui sollicitus eras. Nunc in calo cum Christo regnans memor sis mei, & ora eum qui te secum in regnum duxit, vt me tecum trahat.

Dirimpetto di quesso Castello, dall'altra banda del camino uerfo Tramontana, si è la Chiefa de' fette fratelli Machabei, la quale si può similmente, de ssis s.martiri falutare disendo.

Antiph. Hac est vera fraternitas qua nunquam potuit vie lari cettamine, qui essus fanguine secuti sint. Dominum, contemnétes Aulam re giam, peruenerunt ad regna calestia. P. Exaultabunt sancti in gloria. P. Lazabuntur in cubilibus suis.

Fraterna nos, Domine, martyrum tuorum corona iztificet, que & fidei nostre prebeant incrementa virtuum, & multiplici nos fuffragio consoletur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

# Alla Chiefa di S.Gieremia Profeta, fi può dire.

Hic vir despiciens mundum, & terrena triumphans diuitias cælo condidit ore manu. V. Ora pro nobis B.Hieremia. B. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio .

Deus, qui Ecclesiz tuz beatum Hieremiam prophetam munn mirabilem tribuisti, concede propitius; vt apud te huc pium intercessorem semper habete mercamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Nella Valle del Terebinto, ringratiarete Iddio delle forze. C animo date à Dauid di combastere, C ammazzarui l'Gi gante Golia, e lofpregarete, che ance à uoi conceda il poser nincer'il Dianole, il Mondo, ela Carne. LIBRO SESTO.

319

Aunicinandoui, & nedendo la S. Città di Gierufalemme, com munemente tutti i Pellegrini scaualcano, e basciando La Terra, lodano Iddio cantando .

Te Deum laudamus, &c.

Hymnus .

Vrbs beata Hierufalem, &c. Oratio .

Omnipotens sempiterne Deus fac nos tibi semper, & denotam gerere voluntatem, & Maiestati tux sincero corde fer uire, Per Christum Dominum nostrum . Amen. Oratio.

Concede nos famulos tuos quæsumus Domine Deus perpetua mentis, & corporis fanitate gaudere, & gloriofe B. Mariæ semper Virginis intercessione à præsenti liberari tristitia, & zterna perfrui lætitia. Per Christum Dominum noftrum . Amen .

Oratio pro iter agentibus.

Adesto Domine supplicationibus nostris, & viam famulorum tuorum in falutis tuæ profperitate difpone, vt inter omnes huius vix,& vitx varietates tuo femper protegamur auxilio. Per Christum Dominum nostrum . Amen .

Nel Monasterio de i Frati di S. Francesco all'Altar grande della Chiefa, in nece del luogo done discese lo Spirito Santo che nell'edificij del monte Sion, qui si pud dire.

Veni creator Spiritus,&c.

Antiph. Hic Spiritus fanctus discipulis apparuit , & tribuit eis charismatum dona, alleluia. V. Hic repleti sunt omnes Spiritu fancto alleluia. B. Et coperunt loqui alleluia .

Oratio.

Deus qui in loco isto gloriosissimo corda fidelium fancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodem spiritu reéta sapere, & de eius semper consolatione gaudere. Per Chri fum Dominum nostrum. Amen.

All'Altare ch'è à man dritta uerso Tramontana, dell'Altar grande in uece del lungo del S. Cenacolo, che è in dette monie Sion , fi dice l'Hinno .

Pange lingua, &c.

Antiph.



Ansiph. O facrum conuiuium in quo Christus sumitur, tecolitur memoria passionis eius, mens impletur graria, & su turz gloriz, nobis pignus datur, alleluia. V. Panem verum de czelo hic przestitisti eis alleluia. B. Omne delectamentum ia se habentem, alleluia.

Oratio.

Deus qui in hoc Sacratissimo canaculo nobis sub Sacramento mirabili passionis tua memoriam reliquissi, tribue quassimus ita nos corporis, & sanguinis tui facra mysteria venerari, veredemptionis tua fructum in nobis iugiter sentiamus, qui viuis, &c.

Modefimamente all'Altave rappresentado il luego done Chri Bo dopò la sua glorissisma Resurretione apparue a gl'Apostoli, entrando done erano le Porte chiuse , e S. Tomasso toccò le sue pinghe, e si può de l'Hinno.

Exultet cælum laudibus, &c.

Aniph. Cum effer fero in die illa vna fabbatorum, & fores estent clause, vbi discipuli erant congregati in vnum, ste tit lesus in medio cotum, & dixit. Pax vobis gauis sunt sun viso Domino, alleluia. V. Quia vidisti me Thoma credidisti, alleluia. B. Beati qui non viderunt, & crediderunt, alleluia.

#### Oratio.

Domine Iesu Christe, qui sero diei tux resurrectionis sacratissima Virgini Marri tux, discipulique rrepidantibus mottalicate deposita gloriosis, se gaudens in hoc sacro loco appatuisse, ve te Deum verum, se hominem à mortuis resufficieatum demonstrantes coram eis comedisti, ac cos muitipliciter recreassi, discleumque Apostolum tuum Thomanu post dies octo te benignum, se affabilem ostendendo; tactia factis cicatricibus tuts side sundalti, ac nos sua firmassi. Concede nobis famulis tusis exemplo refurreccione tuam credere, se venerari, se ad cælestem gloriam precibus ipsus peruenite mereamur. Qui viuis se regnas in secula feculorum. Amen. LIBRO SESTO, 328
Passando la Porta Ferrea, con un Pater noster, &

Aue Maria, f, dies.

Antiph.Perrus quidem feruabatur in cateere, & oratio fiebat fine intermissione ab Ecclesia ad Deum pro co. V. Tu es
Petrus. R. Et super hanc petram zdificabo Ecclesiam meam.

Oratio.

Deus qui B. Petrum Apostolum, à vinculisabsolutum illesium abire fecisiti, nostrorum quessimus vincula peccatorum, & omnia mala à nobis propitiatus exclude. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Alla Chiefa di S.Marco Pater, & Aue Maria. Nella Chiefa di S.Giacomo si dice.

Antiph. Tradent enim vos in conflijs, & in fynagogis fuis Hagellabunt vos, & ante reges, & præfides ducemini propter me in reflimonifi illis, & gentibus. V. Conflitues cos principes fuper omnem terram . B. Memores erunt nominis tui Domine.

Præfta quæfumus omnipotens Deus, yr intercedentibus fanciis tuis Iacobo Apollolo tuo, & Iozia hie pro tuo nomine martytio coronatis à cunciis aduersitatibus liberemut in corpore, & à prauis cogitationibus mundemur in mente. Per Christum, &cc.

Nell & Chiefa, doue era la Cafa d' Anna Pontefice.

Auriph. Ego semper docui in Synagoga, & in Templosquo onnes Iudzi conuenium; & in occulto locutus sum nihil, hec autem cum dixisse vuus assistes ministrorum dedit alapam Iesu dicens; Sic respondes Pontifici? V. Si male locutus sum, testimonium perhibe de malo. Jr. Si autem becur me cedis?

Domine Iesu Christe mansuetudinis speculum, & pietatis forma, qui yt nobis humilitatis documenta przberes, itresta gabilem dostrinant trā, in hać Anna domo examinati permissistica in faciem illam sydeream; in quam desiderant Angeli prospiceres, turpissine cedi sustinistic pressantis y vin omnibus aduersis et deuem sequentes, nos humiliter, & patienter habeamus. Qui viuis & regnas,&c.

Done era la Cafa di Caifa Pontefice, e nella Carcere di Chrisio, si dice.

Antiph, Hic expuerunt in faciem Iesu, & colaphis eum ce aiderunt: alij auté palmam in faciem eius dederunt. V. Prophetiza nobis Christe, n. Quis est, qui te percussit.

Oratio.

Oratio .

Creator vniuerforum Deus, & rectoriqui pro redemptione, & mundi falute, ad hanc domum Cayphæ non folum ligatus adduci, verum etiam, & ibidem accufari, colaphizari,
reus mortis proclamari, faciem confpui, & velari voluifiti;
fea nos quariumus in przefenti vita, ife vniuerfas passiones,
& dolores tuos amarifsime slere, & carne foluti, de tua ineffabili gloria vna cum sanctis omnibus peremniter collectemur. Qui viuis & regnas, &c.

L'Orationi che si diceuano ne i luoghi principali del Monsa Sion, come done discese lo Spirito santo, done Christo sece la sua Santa Cena, done apparue a gl'Aposoli,

fono al feglio 306. Done Christo laud i piedi a i suoi Apostoli.

Ansiph. Vos vocatis me magiftet, & domine, & benedicitis, fum etenim, fi etgo ego laui pedes veftros Dominus, & Magifter, & vos debetis alter alterius lauare pedes. V. Exemple enim dedi vobis. B. Vt & vos ita faciatis.

Oratio .

O Rex regum omnipotens, & infinitz bonitatis Domine Lefu Christie; qui in hoe sacratissimo loco tua profundissima humilitate przeincus linteo, & stexis genibus dignatus es pedes discipulorum tuoricuis sacris manibus lauare tergerete mundare:concede propitius, ve nos secibus, & maculis secidos, & immundos aque tuz assuminima miserat ionis, & gratiz, mundare; abluere, & dealbare digneris, yet tuam humilitatem vsque ad mortem sine ossens & colonia seciona ĉis tuis, & electis in Gloria przmiari, & exaltari mereamur. Qui vinis, & electis in Gloria przmiari, & exaltari mereamur.

Done casco la sorte sopra S. Mattia.

Antiph. Statuctunt autem duos. Ioseph: qui vocabatur Bar fabas, & Matthiam, orantesig dixerunt. Tu dominetqui corda nosti omnium, ostende, quem elegeris ex his duobus vnu, accipere locum ministerij huius, & Apostolorum. V.Et dedetunt sortem eis. B. Et cecidit hic sors super Matthiam.

Oratio .

Deus qui B. Matchiam Apostolorum utorum collegio sociassitutibue quæsiumus, ve cius sinercessione, eirea nos tuæ pietatis semper viscera sentiamus. Per Christum, &c. Done sspirò la Gloriosa Vergine Maria.

Antiph. Hic obijt B.& Gloriola Virgo Maria, rogo gaudete, quia ce, quia super choros Angelorum inestabiliter sublimara ca Christo regnat in æternum. V. Implora pro nobis gratia sanaz Dei genitrix. B. Vt silij tui vestigia deuote visitemus

Oratio .

O Domine Iefu Chriffe; cuius maieflas infinita eft, & poteflas zterna: adeflo nobis hodie dux itineris noftri, atque defeufor, per gloriofa metita dulcifsimze matris sue: cuius aniusm factarifsimam à faculo hie credimus emigraffe perennier tecum regnaturam, veloca; que tua cofectafti przfentia, abíque vilo barbarorum incursu perluftrando vistate, & vistando mereamur noftrorum indulgentiam sufcipere deliforum. Qui viuis, &c.

Done S. Gionanni Euangelista celebrana Messa alla Beasa Vergine.

Antiph Hic est discipulus illesquem diligebat Iesus: ul in-Cruce pendens nostra salutis austor Matrem suam Virgine, virgini commendauit. V. Ait lesus discipulo moriens. B. Ecce mater tua.

Oratio .

Exaudi benignissime lesu preces nostras, & intercedente pro nobis beato Ioanne Euangelista dilecto uo; quem dulcistimu matri tuz in hoc fancitisimo loco, facra missarum folénia sepius credimus celebrassepræsta propicius, ve cius exemplo sacrificium nostrum casto corpore, & immuculato corde, tuz semper maiestati valcamus offerte, Qui viuis, &c. Done era l'Opatorio della B. V. Maria.

Antiph. Foelix nanque es sacra Virgo Maria, & omni laude dignissima, quia ex te ortus est sol iustirie Christus Deus noster. V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. R. Ve digni, &c.

Oratio.

Famulorum tuorum quæfumus Domine deliftis igno sce, ve qui tibi placere de actibus nostris non valemus genitricis filit tui Domini nostri Iesu Christi intercessione faluemur. Per eundem Christum Dominum, &c.

Sub tuum præficium confugimus fancta Dei Genitrix nofitas deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed à periculis cunciis libera nos sempet virgo gloriosa, aque benedicta, V. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Pa. vt digni, &c. Orație.

Interueniat pro nobis Domine Iesu Christe apud tuam sanctissimam elementiam, nune, & in hora mortis nostre,

Beata & Gloriofa virgo Maria Mater tua dulcifsima, cuins animam facratissimam in hora mortis tuz gladius pertranfiuit. Qui viuis & regnas,&c.

Done fu arroftito l'Agnello Pascuale.

Antiph, Hae dicit Dominus, Decima die menfis huius tollat vnusquisque agnum per familias, & domos suas, immolabitq; eum vniuerfa multitudo filiorum Ifrael ad vesperum. V. Ecce Agnus Dei. B. Ecce, qui tollit peccata mundi.

Oratio .

Deus vniuerse carnis creator, qui per Moysen famulum tuum filijs Ifrael agnum fine macula tempore Pafchali comedere precepisti,in figura agni immaculati Domini nostri Iesu Christi: Concede propitius, vt verum l'ascha corporis eius,& fanguinis preciofi, digne femper valeamus percipere. Qui tecum viuis, & regnas cum Deo patre, &c.

Done gl'Apostoli si dinisero per andare in dinerse parti del mondo .

Antiph. Euntes in mundum vniuerfum, prædicate Euange lium omni creatura:qui crediderit, & baptizatus fuerit falwus erit. V. In omnem terram . R. Et in fines orbis.

Oratio.

Aeterne lucis splendor, & fapientia patris Domine Iefu Chrifte:qui ve collapfum mundum,ac idolorum cultui deditum ad te reuocares, non folum nasci, & inter homines conuerfari,ac mori voluisti:sed etiam Apostolos tuos, sancti Spi ritus igne succensos, per totum terrarum orbem hinc destinandum nomen tuum gloriosum gentibus prædicare fecisti: nobis credentibus, præsta benignus, vt fidem tuam:quam lingua nostra loquitur, etiam moribus vitæ fateatur. Qui viuis & Regnas Deus per omnia fæcula fæculorum .

Done per alcun tempo stette sepolto il corpo di S.

Stefano Protomartire .

Antiph. Patefactæ funt ianuz cæli Christi martyri B. Stephano: qui in numero martyrum inuentus est primus, & ideo triumphat coronatus in calis. V. Sepelierunt hic Stephanum viti timorati . p. Et fecerunt planctum magnum fuper eum. Oratio .

Da nobis quafumus Domine imitari, quod colimus, vt di scamus, & inimicos diligere, quia eius commemorarionem celebramus:qui nouit etia pro persecutoribus exorare, Dominum noftrum lefum Chriftum flium tuu. Qui tecum &c.

Al luogo done si sepeliscono i Cattolici.

De profundis clamaui ad te Domine, &c. Ffal. 129.
Antiph. Si iniquitates observaueris Domine, Domine
quis suttinebie Kyrie eleyson. Christe eleyson. Kyrie eleyson.
Pater noster. Et ne nos induces in tentazionem. Sed libera
sos à malo. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo.

OTATIO .

Deus fidelium lumen animarum adefto supplicationibus nostris, & da omnibus fidelibus in Christo quorum corpora in isto agro requiescant, re frigerii sedem quietis beatitudinem, & luminis claritatem. Per Christum Dominum, &c.

Done i perfidi Giudei volfero rapire à gl'Apostoli il corpo della B. V. Marsa.

Antiph. Hic impetum Iudzi in Domini nostri Iesu Chrifi mattem vnanimiter fecerunt, eius sanctum sunus euerrereconantes. V. Dominus adiutor noster. p. Et salus nostra in tempore tribulationis

Oratio .

Omnipotens sempiteme Deus: qui czlorum reginz corpus gloriosum ab immanissimo. Iudzorum concursu, silud impudenter sibuertere nitentium: si hoc potenter cripuisti loco: quzsumus nos ciusdem genitricis filij un interuentione à cunclis cogitationum malarum incursibus desende placatus. Per cundem Christum Dominum nostrum.

Done S. Pietro pianse amaramente .

1 Anriph. Tunc copit derellati, & iurare, quia non nouiflet hominem, & continuo gallus cantauir. Et recordatus eft Petrus verbi lefu,quod discrat, priufquam gallus câtet, ter me negabis. 7. Et egreflus foras venit in hunc locum, M.In quo fleuit amare.

Oratio .

Da nobis quafumus Domine fidei, spei, & charitatis augmentum, ve exemplo B. Petri Apostoli cui tantum trina de te displicuira biutatio, amara eius hic ostendit contritio, admissa largistime stere mereamur, & stendo eadem amplius non admittere. Qui viuis, &c.

Peril Tempio doue fu nurrira la Gloriofa Vergine Maria, e doue fu presentato il suo Dinin Figlinolo.

Antiph.Postquam impleti sunt dies purgationis Marie secundum legem Moys, tulerunt Iesum in Hierusalem, vt liste-

rent eum Domino. V. Obtulerunt pro co Domino. &. Par tur turum, aut duos pullos columbarum.

OTATIO .

Omnipotens fempliterne Deus elementiam tuam fupplises exoramus, vt ficut B. Virgo Maria, in tenera, ac purifs imaeius rates, in hoc factatisfimo templo educata, maieflati tughumilirer deferuiut; Necnon, & transcus fus purgations diebus, filium funm vnigenitum, in codem loco cum oblationibus prafentauit, fic nos fua intercessione facias purificatis tibi mentibus deferuire, & cum bonorum operum oblationibus prafentari. Per eundem Christum, &c.

Ne' Natatory Siloe .

Antiph. Expuit lesus in terram, & fecit lutum ex sputo, & liniuit super oculos exci nati, & dixit. Vade, & laua ad Na tatoria Syloe. V. Abiit ergo ille. B. Et lauit & vidit.

. : Oratio .

Deus cui nihil impossibile sed solo verbo restauras rniuersaqui exconato eius oculos tuo iussu in his Syloe natatoriis extergési, claiunit aun spiritus quam corporis reddidilli visum concede nobis quasiumus, hac tua sancta recensentibus opera, yt couli mentis nostire luto delistorum insesti, aqua mifericordiz tur valeant expirit. Qui vinis, sc reguas cum Deo patre in vnitate Spiritus sancti Deus, &c.

Done Efaia Profesa fu fegato per mezo e fepellite.

affle rege fectus in Hierufalem nobili genere natus fub Ma
affle rege fectus in duas partes occubuit. V. Ora pro nobis B.
Afaia. B. Vt digni, &c.

o. vi at anne longi a Oracio,

Deus, qui B. Ifaiam Prophetici spiritus sublimati gratia mediumqi pro zelo iusticus sedum:hic inclyto mattyrio lau reasti spirita propitiis, vi qui cius admiramur constantiam sentiamus auxilium.Per Christiam Dominum nosttum, &co. Dour gl' Aposoli, flettero nascoti nel tempo della Passione di Christo.

Hymnus.

Triftis erant Apostoli, de nece sui Domini, &c.

Antiph. Omnies vos feandalum patiemini in me in node illa quia feriptum est, percuriam pastorem, & dispergenur oues gregis. V. Omnes amici mei dereliquerunt me. R. Do-minus autem allumpit me.

Gratie.

Benigne ac sempet dulcissime Iesu Christe detelinquentium spes, at que refugium qui Apostolos tuos nimio Iudzotum sercore petteretitos, in diuestis locis in tuz passionis agone latitantes, post resurrectionem tuam in vnum congregatos, glor iosa tui, optataque prassentia consolari sepius voluistisse nos actuales petates, et con precious in omai tribulationis euentus solidatos este, y tre in nobis tesurgente nulla nos aduesticase, à te vnquam separari contingat. Qui viuis, sec.

Nel Campo Santo detto Acheldemach.

Antiph. Principes sacerdotum acceptis argenteis dixerüt, aon licer mittere eos in corbonam, quia pretium sanguinis est. P. Concilio autem inito, emeruntex illis hunc agrum, p. In Sepultura peregrinorum.

Oratio .

Omnipotens clemetissime Deus: qui vi mundum primotum parentum lapiu perditum redimere, silium tuum vnigeaitum, ad nos profugos, non crucifigendum tantum demissitiverum etiam, vt. largior quoque nostra este redemptio, & seriptuze de eo loquentes sinem habere, vilissimo pretio impreciabilem vendi sustinius iti; quorum equidem denatiorum mumero, hunc agrum emprum sussite credimus, nobis proprerea prasta redemptis, vt. dignos poenitentiz fructus colligentes, eius demptis, vt. dignos poenitentiz fructus colligentes, eius demptis, vt. dignos poenitentiz fructus colligeneum viust, & regnat, &c.

Aue maris Stella, &c.

Antiph. O gloriofa domina aflumpta super sydera, quenec primam similem, nec habete sequentem, sola sine exemplo placuit Virgo Christo. V. Exaltata est Sancta Dei genititis. Ps. Super choros angelotum ad calestia tegna.

Oratio .

Famulis tuis quziumus Domine exleitis gratiz munus im partire, ve ficut B. Virginis partits nobis extitit falutis exordium. Ita eius affumptio gloriofa aditum ad gaudium telbuar angelorum. Per Christum Dominum noftrum. Amen. Al Sepelero di S. Gieffir.

Antiph. Sance loseph suffragia nos tueantur iugiter, & ad tegna czlestia nos perducant seliciter. V. Ora pro nobis B. Io sph. B. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

X 4 OFACIO.

Oratio .

Da quæfumus Domine B. Ioseph sponsi genitricis Dei Ma rix folenitatibus gloriari, vt eius femper & patrocinijs fubleuemur, & fidem congrua deuotione fectemur. Per Christum Dominum nostrum . Amen .

## Al Sepolero di S. Gioachino .

Similauitte Deus Ioachim viro fapienti, qui ædificauir domum suam supra petram. V. Ora pro nobis B. Joachim, B. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oratio .

Deus qui nos B. Ioachim Patris genitricis Dei commemo ratione letificas : concede propitius, ve cuius memoriam colimus, etiam patrocinia fentiamus. Per Christum, &c.

# Al Sepolero di S. Anna

Anziph.Hac eft radix, & ftirps Ieffe, ex qua Virgo fumpfit effe quæ dininum profert florem,& fert fructum contra mortem. V. Ora pro nobis B. Anna. B. Vr digni efficiamur promissionibus Christi.

# -c- Coppet den Woratio . Lan de

Deus qui B. Annam Matrem tuæ genitricis fieri voluifti, præfta quæfumus, vr apud te meritis vtriufque Matris, & Filix regna celestia consequamur. Qui viuis, & regnas, &c.

Nell'Orazorio done Christo ord tre volte, nel tempo - della sua passione . - li View Confts I Fairly of Sanch Des grant

Antiph. Dominus lefus Chriftus mundi Redemptor, facta cum discipulis cana venitin hunt locum, calesti patti oraturur,& cum prolixius oraffet, factus eft in agonia. V. Factus ch aurem sudor eins : R. Tanquam gurras sanguinis decurtentis in terta ba moube and agenque and Oratio and in the

Domine Iesu Christe dulcissime : qui antequam patereris Hierofolymam egreffus ad hunc orationis tuz locum more folito perpetrafti: vete fponte paffurum demoftrares , vbi factus in agonia præ angustia calicis passionis eux bibendi guttas sanguineas instidasti: tur assumptr carnis veritatem pro orando hine tuam imploramus elementiam, venobis spiricu in orazione corroborans agonir tur nos sociate dignetiss quo nullis teneationibus territi: cunda aduersantia readiuuante vincamus. Qui cum patre, & Spiritu sancto, &c.,

# Done S. Tomaffo hebbe la Cintura della V. Maria.

Antiph. Sancta Maria succurre miseris, iuua pusillanimes, tesoue siebiles. Ora pro populo, interueni pro clero, intercede pro deucos seminos sexu. Sentiant omnes tum iuuamen quicunque celebrant tuam sanctam commemorationem. V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. B. Ve digni efficiamur promissionibus Christis.

#### Oratio.

Famulorum tuorum que fumus Domine delictis ignosce, ve qui cibi placere de actibus nostris non valemus genitricis siliji tui Domini nostri lesti Christi invercessione saluemur. Per eundem Christum Dominium nostrum. Amen.

Doue si riposana la Vergine Maria quando andana visitana do quei sacri luoghi del Monte Olineto.

Antiph. Que est ista: que ascendit, sieut aurora consurgés, pulchra ve Luna, electa ve Sol alleluia. V. Dignare me. De Da mihi, &c.

#### Oratio .

Respice quæsumus Domine oculo tuz pietatis ad indignas preces seruorum tuorum & meritis gloriosissima Matris tuz-quæ dum vita viuens , hunc sacratissimum montem diuinis, ac copiosis refertum nysterijs deuocissime vistasets, sepius hie sedendo, tuzque passionis acerbiatem lachrymabilitet meditando quiescebat; sac nos in hac lachrymavalle sedentes in vmbra mortis ad gloriosum olimpum fælicitet transmiggare. Qui viuis, &c.

Nell'horto e luogo done Christo pofe i rre Apostoli.

Vigilate hic, & orate. Antiph. Assumpto autem lesis Petro, & duobus siliis Zebedei, cepit contrilati, & massus este Tunc ajeillis. Tritits est anima mea vsque ad mortem, fustimete hic & vigilate mecum. V. Et reuersus ad discipulos suos air Petro. B. Non potuisti vna hora vigilate mecum.

Orazio.

Dulcissime Domine Iesti Christe; qui quantum human am possit stragilitas pransfeeris, discipulos tuos pradisectos quos ex nimia cordis tristita a, & vegens corports necessitas, validum hie soporem immerserat benignissime excitalit, asque vet orationi vocarent exhoratus sussiti sustino megligentia nostra, somnolentizq; sosporem à nobis progul repel leive falutiferum rocius vita tue decursim vigilantius ac deuorius contemplari mereamur. Qui viuis, &c.

Done Christo fu preso .

Ansiph. Dederat autem eis traditor fignum dicens. Queneumque ofculatus fuero ipfe est, tenere eum, & ducite caute. 7. Dixit Iesus tradèti se. B. Iuda osculo filiú hominis tradis?

#### Orazio.

Domine Iesu Christe humani genetis benigne Redéptor qui ob maximum etga nos amorem tuum, à discipulo in hoe horto sancto, primum tradi, deinde ab immanissima Iudzotum manu capi, ligari; a tque ignominiose tamquam latro ad Pontificis præsentiam plectendus perduci sistimus litipostremo vero turpi simam, scrudelissimamq; morrem appetereyt nos de inimicis rugientis captiuitate absoluens vitro voluiti: concede nobis quassumusyst cuncta huisseemod aduersa zquo, arque constanti animo tolerare, & tolerando pro tui nominis gloria:eiusseem cogaudere queamus. Qui viuis, &c.

Nel lubgo done fono i vestigij de i Santisimi Piedi , o Mani, socso il Ponte del Torrento Cedron.

Respice quassumus Domine super hanc samiliam tuam, pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitauit manibus nocentium tradi,& crucis substre tormentum

Done stette nascosto S Giacomo minore.

Antiph. Tunc relicto Ielu omnes discipuli sugerunt. \$\frac{9}{12}cobus venit ad hunc locum. \$\frac{9}{12}\$. Non se comesturum vonerat
nisi prius videret Christum resuscitatum.

Oratio.

Domine Iesu Christe consolator omnium, & Redemptos, qui B. Apostolo tuo Iacobo Iudzorum metu in hoc latibulo tempore tue passionis secretissime latitanti, tua resustanti potentis.

potentia, eumq; comedere benigne iufsilhi, efto nobis precabus ipfins Apoltoli propitus, & præfta, ve inter has barbaras nationes, omissio omnis pullianimitatis timor, sidem tuame constanter consteri, & prædicare valcamus. Qui viuis, &c.

#### Alla Fonte della Vergine Maria.

Anziphe Aue Regina człorum, Aue Domina Angelotum, alue radix fancta, ex qua inundo lux est orta, gaude gloriofa. fuper omnes speciosa, vale valde decora, & pro nobis Christum semper exota. P.Ora pto nobis fanca Dei genitrix. P. Ve digni esticianur promissionibus Christin.

#### Oratio .

Deus qui Virginalem aulam B. Marie Virginis in qua habicares eligere dignatus és da quælumus, yr fua nos defenfione munitos iucundos facias fuæ interesse commemorationi. Qui viuis, & regnas, & c.

## . Alla Porta Aurea.

e Antiph. Rex tuus venit Hierusalem, sedens super asinam, & pullum, sisium subiugalis. V. Aperite mihi portam iustitiz. Let ingressus in ea consirebor Domino.

#### Oratio.

Clementissime Domine Iesu Christe, qui die pasmarum sidelissima populorum in te credentium stipasus caterua per hanc scartissima porcam super pullum Asinz, vt nobis preberes humilitatis exemplum Hierosolymam ingredi volusifis præssa qua sun vt tuz nos humilitatis imitantes vestigia per illam czocuum ianuam, quz tu es, Hierusalem supernamingredi meteamut. Qui viuis, &c.

#### Done S. Stefano fu lapidate.

Antiph. Lapidauerunt hie Stephanum Iudei inuocatem, & dantiph. Lapidauerunt hie Stephanum Iudei inuocatem, & me flatuaz illis hoe peccatum, quia nefeiunt, quid faciunt, & cum hoe dixisse obdorminitin Domino. F. Stephanus vidit człos apettos. B. Vidit & introiuit, beatus homo, cui czli patebunt.

Omnipotens sempiterne Deus, qui primitats matetytum in beati Leuitz Stephani singuine dedicassi; tribue quassimus, yt pro nobis intercessor existas, qui pro suis etiam perfecutoribus exoraus Dominum Jesum Christum filium tud. Qui terum visita, esc.

Alla Probatica Pifcina .

Aniph Etat autem quidam homo ibi triginta, & octo annos habens in infirmitate sua, hum cum vidiste lesus iacemetm & cognouistet, quia multum tempus haberet, dici ei, vis sanus seri? Respondit ei languidus, Domine hominem non habeo, ve cum suerit turbata aqua mittat me in piscinam. V. Dicit ei lesus, Surge tolle grabatum tuum, & ambula. B. Et statim sanus sactus est homo ille, & sustulit grabatum suum, & ambulaut.

#### Oratio .

Infirmitates noftras respice, Domine Iesu Christe, & gratiz tuz pietatis, animarum sana languores, qui triginta, & octo annos agrotantem virum, apud hane probatisam pifeinam, aquæ motum expectantem respexisii, umug tuz inussibili pietate emous folo verbo curasti. Qui viuis, &cu

## Nella Chiefa di S. Anna.

Ansiph. Gloriofx Virginis Marix, & Anna Matris eins Conceptionis, & Nativitaris Ecclefiam devotifsime vificamus, qua & genitricis dignitatem obtinuit, & Virginalem pudicitiam non amifit. È Ora pro nobis fancta Dei genitrix. E. Vt digni efficiamur promifsionibus Christi.

#### Oratio.

- Famulorum tuorum quæsumus Domine delictis ignosce, ve qui tibi placere de actibus nostris non valenus B. Annæ, se gentricis silij tui Domini nostri intercessionibus saluemur. Per cundem Christum Dominum nostrum. Amen.:

Nella Cafa di Pilato, done il Redentore fu flagellato, e Coronato di fiine, e fententiaro alla morte all'Arco, co altri luoghi, done non fi può entrare ; passando si dica Pater nolter, co- Ane Maria .

## Al Monte Olineto. Done Christo pianse sopra la Città.

Antiph. Cum appropinquaret Iesus Hierusalem, videns ci uttatem seuit super illam. V. Non relinquent in te lapidem super lapidem. R. Eo quòd non noueris tempus visitationis tuz.

#### Oratio.

Inclina Domine aurem tuam precibus supplicantium, ve

LIBRO SESTO.

qui super hac sanctam Ciuitatem, Iudzorum magis infidelitatem, quam vrbis ruinam, te magna motum pietate hie sleuisse credimus, ab omni nos insidelitatis vulnere liberati, lachzymarum tuatum, participes esse possimus. Qui viuis, &cc.

Doue gl'Apostoli composero il Credo . Credo in Deum Patrem omnipotentem, &c.

133

Doue Christo infegnaua à suoi Discepoli orare. Pater noster qui es in cælis, &c.

Done Christo predisse a suoi discepoli il final giuditio.

aniph. Sedente Iesu super hunc montem Oliueti, accefferunt ad eum discipuli eius secreto disentes, Domine quan do hac etunt, & quod simum aduentus tui, & consummazionis saculi. P. Consurget enim gens in gentem, & regnum in regnum. Le Et erunt pestilentia, & fames, & terramotus per loca.

Przita nobis Domine Ielu Chriffe pater futuri faculi , w utis factis actionibus eruditi, iudicio illo tremendo: de quo Apostolis tuis hoc in loco petentibus locutus fuisti: metris tua passionis sanctissima, lati interesse mereamur. Qui viuis & regnas, &c.

Doue fece penitentia S. Pelagia .

Autiph. Pelagia merétrix, quadam nocte panitentia dada, de domo fua effugiés in montem Oliueti fe contulit, vbi habitum heremitz accipiens in hac parua cellula fe inclusio, & Deo in multa abstinentia deseruiuit. P. Ora pro nobis. » V et digni efficiamur, & son

Oratio .

Exaudi nos Deus salutaris noster, vt sicut de beata Pelagia conuersione gaudemus, ita eius admirabilis panitentia animemur exemplo. Per Dominum nostrum,&c.

#### Doue Christo afcese al Cielo. Hymnus.

Iesu nostra redemptio, &c. vi in die Ascensienis.

Antiph.O Rex gloriz Domine virtutum:qui triumphatot
hic super omnes ezlos ascendisti:ne derelinquas nos orpha-

nos, fed mitte promifium patris, in nos fpiritum veritatis, alleluia. V. Ascendit Deus in iubilatione, alleluia. B. Et Do-Oratio . minus .

Concede quasumus omnipotens Deus: ve qui de hoc loco vnigenitum tuum redemptorem nostrum ad calos ascendisse credimus, ipsi quoque mente in calestibus habitemus. Per eundem Christum, &c.

Done l'Angela dond la Palma alla B.V. Maria.

Antiph. Palmam: quam Angelus B. Virgini de calo portapit nimia claritate fplende bat: que quidem virge viriditati confimilis erat, fed folia illius, vt ftella matutina fulgebant. V. Accipe ramum Palmæ Virgo gloriofa. B. Quem de Paradiso ad te attuli .

Oratio .

Deus pudicitie,ac puritatis amator : qui palmam præfulgidam , ac virentem foliis , in fuz testimonium virginitatis egregiz,manu Angelica de calo milifti : cuique felicem eius transitum nuntiare fecisti: ac demum ne teterrimum dæmonis conspectum, res humanas relinquendo videret eam benignishimz exauditi : concede, vt eius apud te intercessio gloriofa nos semper ab omnibus tueatur inimicorum infidiis. Per Christum, &c.

# Al luogo di Bethfage .

Antiph. Cum appropinquaffet Iesus Hierosolymis, & veniffer hic in Bethphage ad montem Oliveti, tunc milit hinc duos discipulos suos dicens eis ,Ite in castellum, quod contra vos eft, & flatim inuenictis Afinam alligatam, & pullum cu ea, soluite, & adducite mihi. V. Si quis vobis aliquid dixerit dicite. R. Quia his Dominus opus habet .

Oratio .

Omnipotens zternz Deus: qui Dominum nostrum Ielum Christum die azymorum, super pullum Asina hinc Hierosolymam descedere secisti: & turbas Iudzorum vestimenta, ac arborum ramos,ante eum sternere, Osannaque decantare in laudem iphus docuisti:fac nos que sumus famulos tuos , & eiufdem fili tui fectari humilitatis exemplum,& illorum cofequi meritum . Per eundem Chriftum, &c. Mella

Intrauit Iesus in hoc Castellum, & muliet quadam, Martha nomine, excepit illum in domum suam. V. Martha Martha sollicita es. B. Et turbaris erga plurima.

PERM

u.bi

DEEDLE

or zich

Lers.

CENT

2 722

20.00

The same

a de

am la

chij

Oratio .

Dulcissime Domine Iesu Christerqui pro tua summa pietate, in hac famulae tuz: Marthæ domo, sepius hospitari dignatus es; da quaziumus iza nos meritis ipsus hospitar ute, conscienties nostre habitaculum sanctis ribi preparare virtutibus, yt cum extrema dies adueneris, in czelesti regno tecd peremniter hospitari mercamur. Qui viuis, &c.

# Appresso la pierra doue Christo sedena.

Antiph.Nondum venerat lefus in hoc castellum, sed erat adhuc in loco isto, vbi occurrit ei Martha . V. Dixit Martha forori suz. B. Magister adest, & vocat te .

Oratio .

Consolator optime Iesu Christe benigne qui ad gaudium Marix, & Marthz soroum de interitu statis à pena dolentium Bethaniam ascendisti, de ex longo fatigatus tincre hie humiliter consedisti: partis tui gloriam : in defuncii Lazari sidicitatione mundo gloriossissime optensuus : presta propictius, ita nos per amplam præsentis vize viam sideliter incedere, y foluti cantis ergastulo in cælessissi tabernaculis, recum meteamus zeternaliter conquiescere. Qui viuis, &c.

Nella Casa de S. Maria Maddalena.

Hymnus.

Natdi Maria pithici, sumpste libram mox optimi:wnxit bea tos Domini, pedes rigando lachnymis. Honor decus imperiu, sit Trinitati vnice:Patri Nato Paraelyto, per infinita facula. Amen. 9. Optimam pattem elegit sibi Maria. 8. Quz non austrettur 18 ca in zetenung.

Oratio.

B. Mariz Magdalenz, quzsumus Domine suffragijs adiunemur: przeibus exoratus : quatriduanum stattem Lazarum viuum ab inseris resuscitassi. Qui viuis, &c.

Al Sepolero di Lazaro .

Antiph. Iesus ergo tursum fremens in semetipso venit ad hoc monumentum, & air tollite lapidem. Y. Hoc cum dixisfet voce magna clamauit. R. Lazare veni foras.

Oratio.

Oratio .

Omnipotens elementisime Deus : qui mundum innumerabilibus renouas beneficijs, concede qua fumus, ve ficuti Lazarum in hoc manosloo quartiduanum, settidumqi jacentera, ac magna mole lapidis obrutum; qui peccariorem in peccario mortuum, tua solita piecate suscitutum esse designat, ad hanc mortalem lucem, per vnigeniti fili tui vocem, potenter redire jussisti, se nos iubeas vitiorum omnium resuscituatos pondete, per eum faccatissima passionis mysterium ad zecrnam lucem seliciter peruenite. Qui viuis, &cc.

# Nella Cafa di Simone leprofo.

Aniph. Cum autem effet Iefus in Bethania in domo Simo nisleprofi, accefsit ad eum mulier habens alabaftú vnguenti pretiofi, &e füluft inper caput i pfus recumbentis. Videntes autem difcipuli indignati funt dicentes, at quid perditio hæ?? Quid molefti estis huie mulieri. B. Bonum enim opus operata est in me.

Oratio .

Fac nos quæsumus Domine, exemplo B. Mariæ Magdalenæ, quam in hoc loco super caput & pedes dulcissim sliti tui recumbentis alabastir i vaguenti pretiosi credimus essuation se, sindem Domini noshri sesu Christi mortalitazem postetis designantem, omnes actus nostros recez intentionis vaguento condire: vt istud venerandum recensentes specaculum, certe redemptionis nostræ mysteria, sideli mente pertractate mercannut. Per e undem, &c.

# Nella Chiefa del Santissimo Sepolero. All'altare della flagellatione. Hymnus.

E I A fratreschariffini, Christi mortis Mylteria Canamus, & veitigi Canamus, & veitigi Canamus, & veitigi Canamus, evitigi Ca

Tune noluiti Dominum, Cum te crudeles milites Rigaffent etus-fanguine! Cur non fregitit illico, Tune te Collumna impia, Dolore Chrift in mino, Flagellis tantis languidi! Iam ornans fudic fangulaent. Qui poenit fufficere! Nam gatta huius fanguinis Thefaurus fur omnium.

Curtu Columna foluere

Nos

Mos ergo, qui diligimus, Hunc flagellatum Dominum. Rogamus, ve criminibus Suis ignofeat meritis. Protanto fuso sanguine,
Et alaparum copia,
Vultui sacro sigida: Amen.

Antiph. Apprehendit Iesum Pilatus; & ad Columnam ligatum, fortiter flagellauir. V. Languores nostros ipse tulit. B. Et dolores nostros ipse portauit.

# Oratio.

Adefto nobis Christe Saluator per tuam peenalem flagellationem; & per tuum fiillätem, & aspersum sangunem pretiosum; vt omnis percata nostra deleas; nobisq; tuam gratiam tribuas: & ab omni peritulo, & aduersitate protegas: & ad vitæ zternæ gaudia nos perducas. Qui viuis, & regnas, & c.

# Andando alla Carcere di Giefu Christo.

Quilucem dedit patribus, 1: .1 Cum illos ab his tenebris, Eduxit, & caleftibus, Ornauit donis gloriz . . . Qui eft Saluator faculi, Ac vitam propter hominem, Morti paratus tradere, Obscuro datur carceri. O dolorosa vincula, Qua Dei patris filium, Tenetis velut pestimum, Vt mortis detis corpori. Dimitte hune, foluite, A ludzorum vinculis, Qui delictorum vincula, Soluit amore morteque .

Suffecerat iam tradere. Cum ludasille voluis !!! Denarijsq-vendere, Pro mit breui numero. Solue tu lefu animas A criminum contagijs, Qua pietate corporis ..... Tui facri deticiunt Ob peccatores talia, Tulisti in te Domine Vt ruam luctifaciant, Et mercantur gratiam . Ignosce nobis Domine Qui peccatorum pondere. Gragamur hic quotidie, Vt detut tibi gloria . Amen .

Antiph. Ego te eduxi de captiuitate Aegypti, demerfu Phataone in mari Rubro: & tu me tradidifti caréeri obfeuro, y. Dirupifti Domine vinculamea, p. Tibi factificabo hoftiam laudis.

#### Oratio .

Domine Iefu Christe Angelorum decor, gaudium, & libertas animarum qui pro redemptione mundi, capi, ligari, carcerari, alapis coedi, stagellari, & conspui voluisti: car nos questi quæ (umus, indignos famulos tuos, pænas, & contumelias, pro tui nominis gloria lætanter fuscipere ; vt ad tuz pietatis confortium mereamur feliciter peruenire. Qui viuis, &c.

#### Andando al luogo done furono dinise le vesto di Christo.

Canamus modo canticum, Ad Saluatoris gloriam, Dicamusq; iniuriam, Quam paffus est ab impijs. A patre qui eft genitus, A quo semperque gignitur, Sed idem in effentia, Patris, atque paraclyti. Qui à calotum ledibus , Descendit huc obediens . In habituque hominis : Proprietate moriens Qui calos implet lumine, Ornataque fideribus . Et quem adotant Angeli, Vestiru priuant Milites . Qui vitam dedit mortuis, Donatas fandis gloriam . Amore motus feruido, Et charitatis opere.

Qui vinum fundit vineis,

Suis prinstru tunicis, 
Sicque mudus relinquitur. 
Qui veitit volatilia, 
Disurfisq colonibus; 
Ac ornat agros roleis, 
1pfe prinstru veitibus 
Qens iniqua pelfina, 
Quisce diratti eramine, 
Vi fortem in has ponere, 
Wie fuper facatifilmas, 
Veites miferunt milites, 
Dantesgi fortes omnibus 
Vt vnufquifque appetet. 
Hiclocus elf sinabitimus,

Vbi Dauid oraculum,
Completum eft in fortibus,
De Christi facris vestibus,
Precamur ergo cernul,
Te Creatorem faculi,
Iam sie prinatus vestibus,
Nos indue virturibus. Amen.

Antiph. Milites post quam crucifixerunt Iesum, acceperune vestimenta sua; dances vnicuique militi partem . V. Diuisetunt sibi vestimenta mea . B. Et super vestem meam miserunt sortem .

#### Oratio .

Benigne Iesu Christe, qui pro nostra redemptione, ab indignis peccatorum manibus, non solum in Cruce nudus suspendis Amori volusiii : sed etiam rua facratissima vestimenta partiri, & donari permissiti, concede : ve spoliati vitiis y virtutibusque adornati, etbi Deo viuo, & vero in cælenis gloria præsentari mereamur. Qui viuis, & regnas cum Deo patte, &c.

### Andando done fu tronata la Santissima Groce.

Ad Crucis locum pergere , . oits Hecilla est altissima Velur gefferunt martyres, Qua meruerunt gloriam.

O Crux miranda gloriz 150 O Crux fic admirabilis, Scala, ad extos eleuans: 5 2 11. Per quam alcendit Dominus In ea fulo languine'.

O crux arbor digniffima; -5 eifill! Qua mediante anima Er bearorum przmia.

O Crux fcala excellior Cunctis alris arboribus, Adiuua nos ab infimis Ad calos vique fcandere.

Debemus, & hanc quarere, , . Scala, quam iam Sanchiffimus Iacob vidit in fomnio. De noist Per quam pergebant Angeli .

) Ornata Christi fanguine, -Que cum fanctorum agmine. Mundum illustras lumine.

O Crux arbor dulciffima, Que mortis das mysterium, Alcendunt ad galeftia, ... Christi, & nobis pretium Conafti, arque gaudium.

O Cruz aue spes vnica, Inuenta hie ab Helena, afino Per te fic nobis gratia 1 161 Detur, & furfum gloria . Amen.

Antiph. Orabat Iudas dicens : Deus , Deus meus oftende mihi lignum sancte Crucis, cumque ascendisset de lacu, perrexit ad hunc locum, vbi iacebat fancta Crux. V. Hoc fignum Crucis erit in calo. B. Cum Dominus ad iudicandu venerit.

Deus, qui hic, in præclara salutiferæ Crucis inventione. passionis tuz miracula suscitasti: concede, ve vitalis ligni pretio zternz vitz fuffragia confequamur. Qui viuis,&c.

## Andando alla Cappella di S. Helena.

Nune Helenz suffragia . Quaramus primum laudibus, Vt cum beatis meritis Acquirat nobis veniam . Deuota Christi Helena, Crucem quafiuit feruida, Quam reperit cum titulo. Corona, clauis, lancea.. Quam Crucem vi acquireret ; ataudi fancta Trinitas , Tulit timorem omnibus Sub pœna monisillico Amore ardens calico .

the same of the

Inuenta Cruce Domini, Canamus Illis canticum : [11] Qui dedit talem gratiam ; Darq Donatque furium pramium.

O Helena fanctiffima, Que Crucem tanta gratiz, Amafti totis viribus ; 126 ma Nos tuis iuua precibus . Preces fanctorum omnium: Vt per corum merita, Dones & nobis gloriam. Amen.

Antiph. Helena Constantini mater, Hierosolymam petiir. 7. Ora pro nobis B. Helena. R. Vt digni efficiamur, &c

#### Oratio .

Deus qui inter catera potentia tua miracula, etiam in fexu fragili virtutem reda intentionis cortoboras: Prafla quastumus, vt. S. Helena Regine exemplo, cuius studio desderatum Regis nostri lignum fancta Crucis detegere dignatus es ea, qua Christi funt, iugiter indagare, è tre fauente, confequi mercamur. Per cundem Christium, &c.

## Andando all'Altare della Colonna delle Coronatione.

Chiffi iam improperia ,
Quz tulir, ĉi ludibita:
Cananus ĉe purpuream
Vertem, ipura, ĉe dapas.
Iam fingeliaro copore
Chrifi jefu, estunditur,
Sapguis, ab his crudelibus,
Aue Rexque chamaribus.
Ferfundum vicitum finguine.
Ficka corona capia:
Quam ponunt illi Milites
Spinarum, fed arundum.

Heu, qui femper gloirs,
Honorique meruers,
Coronam cur fic veprbus,
Circundant, & aculeis.
Fundamus vultum lachrymis,
Pro picate Domini,
Vultum cuius, ficimpii,
Fuderun Fuput iordabus,
O tu Ielu landtillime,
Concede nobis pretij,
Fartem facrati-languinis,
Quem tune fuddit capitis.Amē.

Antiph. Ego dedi tibi fceptrum regale, & tu capitimeo im pofuilli fpineam coronam. V. Pofuilli Domine super caput cins. B. Coronam de lapide pretioso

#### Oratio.

Domine lesu Christe, qui humano generi condolens, coronam fipinatum in tuo sactatissimo capite susceptissis. Sangui nem ruum pro sante minimum sudisti respire a di ndignas praces nostras: y tà te clementer exauditi Indulgentiam, & temissionem omnium peccatorum nobis tributas, per tuam magnam misfericordiam, & pietatem. Qui viuts, & regnas cum Deo patte, & & ...

#### Andando al Monte Caluario.

Ad Montem nune Caluariz Pergamus cundis laudibus, Vt Christus fua gratia, Ignoscat nobis omnibus. Ad Montem fanctum ibimus, Deuotis totis viribus: Iefumq; contemplantibus. In Cruce fixum pender Ad Montem hunc fanctiffimum, Confixa clauis viscera. Eamus, vbi fanguinis Christus, tunc sacrificium, In Cruce pendens obtulit . Ad locum hunc peruenimus,

In quo faluator faculi, Se obtulit pro omnibus: Et hic emilit spiritum . Ecce locus fanctiffimus, Sacratus Christi sanguine :

Qui hie falutem anima Inuenit Crucis opere .

Tendens manu vestigia; Redemptionis gratia:

Offerta est hic hostia. O facer fanguis victimz, Salutis nostræ animæ . In hac fulus Caluario, Ex Christi lesu corpore. Gloria tibi Domine,

Pro nostro passo scelere: Infunde nobis gratiam, Quam acquissti sanguine. Amé.

Antiph. Ecce locus vbi Saluator Mundi pependit, ex latere cuius sanguis, in redemptionem, & aqua ad nostroru criminum ablutionem exiuit, venite adoremus. V. Adoramus te Christe, & benedicimus tibi. R. Quia per fanctam Crucem tuam . Hic redimisti mundum .

#### Oratio .

Deus pater zterne pietatis, & infinite charitatis, qui furorem iræ tuæ quem nos pro peccatis nostris merebamur, hoc in loco super filium tuum ynigenitum, totius humani generis redemptorem oftendisti, cum ipsum in Cruce suspendi permilisti, aceto, & felle potari: clauis & lancea vulnerari voluisti : concede nobis indignis seruis tuz sanctissima Maieflatis, eiusdem filijtui doloribus compatientibus, vt fructum tantæ passionis, & mortis eius, in æternæ felicitatis gloria perfrui mereamur . Per eundem Chriftum, &c.

## Al luogo done Christo fu attaccato alla Croce.

O Amor desiderij , Noftræ falutis pretium , Qui pedes, manus percuti, Hic extendifti crucique. Decreti tunc chyrographum, Christus extingui cupiens Hic crucifigi manibus, Permifit atque pedibus . Nec tantis in doloribus . Oblitus erat Virginis, Tenfis in Cruce brachijs Iplam reliquit Virgini .

Et hunc illi fanctiffime . Matri donauit iuuenem, Quem diligebat feruide, Ex charitate nimia.

O gutta Christi fanguinis. Valoris tanti pretti, Que infiniti meriti, Fuitti noftris cordibus .

Gloria tibi Domine, Pro effusione fanguinis', Quem bic fudifti vulnerum, Yt nos ditares meritis. Amen. Aniph. Ego quasi agnus innocens ductus sum ad immoladum, post quam carnem meam totam verberibus repleuerane ita ve numerare valerent ominia ossa mea, & pupugissent caput meum spinis, & vepribus, soderunt hie manus meas: & pedes meos serreis clauis consigentes Crucis. Vi sps vulneratus est hie propter iniquitates nostras. R. Cuis liuore sanati sumus. Oratio.

Domine Iefu Christe fili Dei viuti qui hune facratissimi locum, pro falure humani generis, preciofo sanguine tuo offectasticad quem hora terita, baiulans crucem, duci volusifiti ac demum hora sexta cruci affixus, pro peccatoribus exorati: martemque dolorosam, Virginem virgini commendasti: concede quassumus: vi vos, & omnes, qui hic tuo precioso sanguine redempti sumus; & tuz passionis memoriam celebramus: ciussem passionis beneficium consequi valeamus. Qui viuis, & regnas, &c.

## Alla Pietra dell'Vntione .

Ad lesum modo vngere Deuotionis oleo Pergamus omnes fetuide, Vt nos inungat gratia. Qui pietate nimia., Nomen essumina oleum, Habet, atque dulcissimum, Cordis vngamus lachsymis.

Cordis vingamus lachrymis.

O tu excelfa pietas,

O lefus ardens charitas,

Qui mortem morte defiruis,

Sic vitam donas mortuls,

De Cruce iam depositus,

In Matris suz brachijs

Repolitus vi creditur, In loco i flo vngitur. Contempla Mattem lachrymis Plenam, atque mocrotibus, Dolote mottis filij, Cuiùs amore moritur.

Sicque Ioannes adfuit,
Qui Matrem loco filij,

Recepit, Virgo Virginem, Pro pietate mortui Veni loiepli fan ĉifilime, Tu Nicodeme propere, Huc cum mixtura aloe, Ac myrtha Iclum vngete. Nune ego fuper lydera,

Preces pro nobis fundite
Ad Ielum Dei filium,
Quen hic vnxiliis mortuum.
Quen hic in munda findone,
Ligaslis,& cum linteis,

Ligalis, & cum linteis,
Tantlique aromanibus,
Ipium rogate precibus.
Beata veftra brachia,
Qua meruefunt cingete
Corpus lefu fanctifiumum,

Et id vnguentis vngere.
Gloria tibi Domine,
Décus tibi perpetuz,
Honor tibi lanctiflimz,
Pro vnguentorū nomine. Amen.

Antiph. Vnguentum effusum nomen tuum, ideo adolescentulæ dilexerunt te . V. Dilexisti iustiriam, & odisti iniquitatem. R. Propterea vnxit te Deus, Deus tuus.

Oratio . Duleistime Iesu Christe, qui in tuo sanctistimo corpore, tuorum condescendens deuotioni fidelium : vt te verum Regem, & facerdotem oftenderes iniungi ab eisdem tui fidelibus voluisti : concede, vt corda nostra vnctione Spiritus fan-Ai valeant ab omni infectione peccati continue præseruari. Qui viuis, &c.

#### Al Gleriofo e Santissimo Sepolero.

Ad locum iam fanctiffimum, Sepulchri Christi corporis, Eamus totis mentibus . Quarentes lefum laudibus. Ad locum tam amabilem Cunctis Christi tidelibus , Peragamus non cum iubilis

Feruore moti fpiritus . Ecce loseph decurio . Arimathez nomine, Qui Christi corpus vnxeras · Cuius erat discipulus.

Er Nicodemus pariter, Cum l'anctis quoque alijs, Tulerunt hoc in proprio Sepulchro, pleni lachrymis . In hoc excito lapide,

In quo numquam quis fuerat, Berunctum ponunt mertuum Corpus Chufti fanctiffimum, Tunc current due pariter Ad gloriofum tumulum,

Sed præcucurrit citius, Ioannes Petro iunior . Ioannes tamen ingredi Non vult, pro reuerentia Paftorisiam Ecclefiz,

Intus tantum prospiciene .

Tunc vidit linteamina . Quibus cum aromatibus

Corpus Iefu ligauetant, Sacratumque Indarium. lefum tamen non viderant Qui iam liber à mortuis,

Fuit peracto tempore. Dierum trium fpatil. Iam anima fanctiffima

Ad inferos descenderat . Vt lumen daret mortuis, Ad calosque perducerer.

Contriuit portas areas, Ligauitque Luciferum In poenis his perpetuis,

Sua virtute propria . Sic ergo tulit animas, Atque fanctorum corpora, Qua refurgentes pariter

Conduxit ad caleitia. Vnitur post hac anima Sacrato Chtisti corpoti Cum in viroque fuerit

Excelfamet Diuinitas. Refurgit tunc in gloria, Passurus numquam amplius Sed vita beatissima, Viurus, & perpetua.

Quando vero non circundatur tribus vicibus dicatur hic. Gloria tibi Domine :

Resumpsit Iesus omnia, Quz patiens amiferat : Er janguinem ,& alia, Ad vnionem corporis. Revoluit tune ab oftio Sepulchri huius lapidem . Vt legitur fic Angelus

Ad refurgentis gloriam .

In terram velut mortui. O diuina potentia, O fumma fapientia., Qui post tormenta talia Refurgit tanta gloria .

Fit terramotus maximus

Ruunt terrore homines

Quo perterrentur milites :

344 VIAGGI
Surgunt mane Mulicres,
Cum fupes terram tenebrz,
Effentadhue, fed anxiz,
Cuttus crant dicipulz.
Pergunt in prima fabbad,
Aromatum bue copiam,
Fortantes, his wwngetent
Corpus Lefu fanctifimum.
Tune lefum non inueciunt,

Corpus Ielu fanctifimum.
Tune lelum non inueniunt,
Sed vident folos Angelos:
In albis hic fedentefane,
Qui dicuntiplum viuere.
Ex his ergo muraculis,

Ac iantis his prodigijs,
Pergunt huc gentes omnium,
Regnorum acque partium
Ad hune currunt ex partibus
Mundi torius homines,

Mundi torius homines, Ae etiam Mulieres, Omnes amare anxij. Ex Orientis partibus, Et Aquilonis montibus,

Mendie Plagisque, Et ab occasus Omnibus, Feftinant Parthi Medique, Sie Elamitz properant, Atque Melopotamij, Sinull, & Cappadocij. Ex Pontique Prouincia, A regione Libyz,

A regione Libyx,
A Phrigiaque populi,
Omnes amore properant.
Gentes fic ex Pamphilia.

Et ex Aegypti patibus,
Atque tonus Afiz,
Ad locum hune perseniunt «
Pergunt Romani Aduena
Omnes feruore calidi:
Ob Chrifti reuerenniam,
Ac Matris fuz Virginis.
Agamu ergo gtatias,
Simulq. etun his omnibus,
Vi fuam ob vidoriam,

Donet nobis & veniam.
Gloria tibi Domine.
Pro tantis donis gratiz,
Quibus ditafti animas,
Quz tuž colunt gloriam. Amé.

Antiph. Quem tolus mundus capere nequiuerar, hie vno faxo claufus fuir: atque morre i am perempta inferni clauftra peneranti. F. Surrexit Dominus de hoc fepulchro, Alleluia. B. Qui pro nobis pependir in ligno alleluia.

#### Oratio.

Domine Iefu Christe, qui in hora diei vespertina de Chrice depositus, in brachijs dulcissime marris ture, v t pie creditur reclinatus sussi in it is conque vitima in hoc sacratissimo monumento corpus tuum exanime contulistiis & die tertia, mortalitate deposita gloriosus ex inde resurrexisti: Angelos quideme ius deme resurresimente sussimente quastimus: v t nos, & omnes quos in orationem comendatos susceptimus; qui de tua passione, & norte memorià sacimus: Resurreccionis ture gloriami consequamur. Qui viuis, & c.

# Alluogo done Christo apparue à Maria Maddalena.

De Magdalena feruida, Quaramus nune quid viderat Otu Christi diteipula, Dic nobis, quid apparuit ? Sepulehrum cum sudario, Et testibus angelicis, Inalbisque sedentibus, Hac meis vidi oculis.

Meur

Meum quarebam Dominum; Sed tota plena lachtymis, Hinci indecurrens, rediens, Er mori fecum cupiens, Entibus difcipelis Non ibam egoillicot Igne amonis anxia, Ardebam defiderio. O vita molta eglouis, O nofitz anuor anima; Clamabam vi infipiens, Amore eius languida. Jpfe podi hra eapparuit,

O nottre amor anime , Clamabam vi infigiens, Amore eius languida. Ipfe poti hace apparuit, Sua diuina graila, Licet tunc non cognouerim In hortulani habitu. Sed qui donauit mortuis Vitam, & hos ab inferis,

10.

Reduxerat ad gaudia, Me consolari voluit. Noli denota plangere, Maria, quod quiescere Oportet ab his lachrymis, Imple cor tuum gaudijs Ad iplum cito adij, Otu mi dulcis Rabboni Diri,& pedes protinus Tune ofculari volui . Sed ille, quia omnia, Nondum sciebam optime. Ad patrem quod afcenderas Noli, inquit, me tangere. Gloria tibi domine, Et nobis hic ignoscere?

Digneris, nam ex cordibus.

Mariz huic credimus, Amen.

Anriph. Surgens Iesus mane prima sabbathi, apparuit hio Marix Magdalenx: de qua ciecerat septem dæmonia. V. Maria, noli me tangere.

B. Nondum afcendi ad patrem meum .

#### Oratio .

Benignisime Domine Left Chrifte, Alpha, & Omegaquu man epima fabbathi. Magdalenam laclirymabiliter te quærentem.primum, inter peccatores, in hoc loco, apparere voluifitis ei, te affabilem incundis confabulationibus, & vulu defiderabili prabulfit: concede nobis indignis famulis tuis, ve factratisimam faciem tuam gratiarum plenam, in extelit gloria meritis tuæ refurrectionis, videte valeamus. Qui viuis & regnas cum Deopatre, &c.

## Alla Cappella dell'Apparitione.

Regina mundi calique,
Latare fupper fydera,
Quem meruitti parere,
Viditi ipfum vincere.
Viditi ipfum vincere.
Surgens Christus ab inferis,
Paimo tibi dibiculo,
Venit cum omni inbilo,
Vt daret ribi gaudium.

Quem Crucifixum corpote ,
Die vidifit tertia ,
Surrexitiam in gloria ,
Ercorporis , & anima .
Ex itlis ergo omnibus ,
Sit Tinitat gloria ,
Ac tibi matri Virgini ,
Acque nobis in patria Amea

V. Gaude, & lætare Virgo Maria, Alleluia. R. Quia furrexit Dominus vere, Alleluia.

Oratio.

#### Oratio .

Deus qui per resurrectionem vnigeniti fili tui Domini no stri Iesi Christi samiliam tuam lætiscare dignatus es, præsta quæsumus : vt per venerabilem genitricem eius , Virginem Mariam:perpetuz capiamus gaudia vitz. Per eundem, &c.

V.Doninus vobiscum. R. Es cum spiritu tuo. V. Benedicamus Domino. R. Deo gratias. V. Diuinum auxilium ma-

neat semper nobiscum. Amen.

-17

Tempore Quadragesimæ dicantur subscripta.

V. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. R. Vt digni efficiamur
promissionibus Christi.

#### Innanzi la Cappella che Hà incontra 'l Monte Caluario nella Piazza della Chiefa.

Ansiph. Cum ergo vidisset lesus mattem, & discipulum stantemiquem diligebat, dicit matri sur, Mulier ecce filius tuus, Deinde dicit discipulo Ecce mater tua. V. Et ex illa hora. & Accipit eam discipulus in suam.

#### Oratio .

Beatæ Mariæ semper Virginis quæsumus Domine, nos tibi commendet Orario; quam hic in Cruce moriens matrem tuam Virginem, Virgini comendasti. Qui viuis, &c.

## Done Christo apparue alle trè Marie.

Iesus autem occurrie illis dicens, Auete. Illa accesserune, & tenuerunt pedes eius, & adorauerunt eum. V. Tunc ait illa Iesus, D. Nolite timere.

#### Oratio .

Concede questumus Domine Iesu Christe, ea nos tue resurectionis lexitia persui; quam tribus marijs à mortuis resuscitates apparens, inestabiliter contribuissi. Qui viuis, & regnas, &c. Nella pellegrinatione di Bethelemme .
Prima si troua il Terebineo della Modonna, one si dica
un Paser, & un' Aue Maria .

Alla Cisterna de' Magi ,

Antiph. Et ecce Stella quam viderant Magi in Oriente autecedebateos: víque du veniens staret supra, vib puer etar. V. Videntes autem Stellam magi. B. Gauis sur gaudio magno valde. Orario.

Deus:qui vnigenitum tuum : gentibus Stella duce reuelafti : concede propitius, vt qui iam te ex fide cognouimus, vfque ad contemplandam speciem tuze celsitudinis perducamur. Per eundem, &c.

Principiandofi la Procefsione nella Chiefa di S. Caterina in Bethelemme, er andando al luogo della S. Natiuità Prima fi Canta.

V. Te ergo quæsimus famulis tuis subueni. R. Quos pretioso sanguine redemisti.

Hymnus.

Christe redemptor omnium, &c. voin die Natin, Dom. Antiph. Hic de Virgine Maria Christus natus est, hic Saluator apparuit, hic cecinerunt Angeli Iztati sur Archango li, hie exultant iusti dicentes Gloria in excelsis Deo, alleluia. V. Verbum caro sactum est, alleluia. y. Et habitauit in nobis alleluia.

Oratio.

Concede quesumus omnipotens Deus, yt nos vnigenită tui noua per carnem Natiuitas liberet, quo sub peccati iugo vetustas seruitus cenet. Per cundem Christum, &co

Andando al luogo del S. Presepio.

Hymnus. Quando venit ergo facri plenitudo remporis mić, fits eft ab arce Pattis, hic natus orbis conditor, a tque ventre Virginali caro factus prodije. Vagit infans inter acta côditus Præfepio membra pănis inuoluta Virgo Mater alligat & ma nus pedesque crura fricfă cingit factia.

Antiph. Pastores venerunt ad Præsepe sestinanter, & inue nerunt Mariam, & Ioseph, & infantem positum in Præsepio, alleluia. V. Notum hic secit Dominus, alleluia. B. Salutare

fuum, alleluia .

Oratio .

Domine Iesu Christe, qui humiliter in diuersorio isto nafeiacin Præsepio inter asnum, & bouem collocari à Maria Virgine, & losteph primitus adotari voluisti. Da nobis quæsumus in diuersorio pænitentiæ tenastei, ac in Præsepio pasfionis tuæ inter diuinitatem, & humanitatem tuam continuo collocari, & à Maria Virgine, & Ioseph sancto discere te solum, & verum Deum semper venerari. Qui viuis, &c.

## All'Altare de' Magi.

Hymnus.

Ibant Magi quam viderant Stellam sequentes przuiam lu men requirunt lumine Deum satentur munere.

Antiph. Apertis hic thesauris suis obtulerunt Magi Domino aurum, thus, & myrrham, alleluia. v. Omnes de Sabba ventent, alleluia. R. Aurum, & thus deserentes, alleluia.

#### Oratio .

Deus qui in hoc facratissimo loco vnigenitum tuum stella duce reuelassi: concede propitius, yt qui isam te ex side cognouimus, y sque ad contemplandam spem tuz celsitudinis perducamur. Per eundem Christum,&c.

# Procedendo verso la Cappella de gl'Innocenti.

Hymnus .

Sanctorum meritis inclita gaudia, &c. v. in côi plur, mar. ab niph. Innocentes pro Chrifto infances hie occifi funt, ab niquo Rege lactentes interfecti funt, ipfum fequuntur acnum fine macula, & dicunt semper Gloriatibi Domine. ). Sub throno Dei omnes sancti clamant. p. Vindica sanguinem nostrum Deus noster.

#### Oratio.

Deus cuius hodierna die przeonium Innocentes matryres non loquendo, sed moriendo confessi funt. Omnia in nobis vitiorum mala mortifica, ve fidem tuam, quam lingua no stra loquitur, etiam moribus vita factur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

## Andando a i Sepoleri di S.Girolamo S.Eusebio e S.Paulo.

Hymnus.

Ifte confessor Domini Lactaus, &c. vv in comm. plur. mar. Anziph. O dostor optime Ecclesiz fanciz lumen. B. Hieronyme duina legis anatos, deprecate pro nobis filium Dei. V. Ora pro nobis B. Hieronyme. B. Vt digni efficiamur promissional processor. Christi.

#### Oratio .

Omnipotens sempiterne Deus, qui per B. Hieronymi doferinam, & merita Ecclesiam tuam multipliciter illustrasti, tribue nobis quæsumus, yt qui commemotationem eius deuota mente persoluimus, eius metrits, & præcibus ad gaudia ztetna peruenire seliciter paereamur. Per Christum, &c.

# Ritornando verso la Chiesa di S.Caterina.

Te Deum laudamus, & cum peruenerint ad Chorum, & Hymnus Expletus suerit, sit commemoratio sancta Catherina. Antiph. Veni sponia Christis, accipe coronam, quam ribi Dominus prapatauit in attenum. V. Ora pro nobis B. Catherina. Re. Vt digni efficiamur promissionibus Christis.

#### Oratio.

Deus qui dedisti legem Moyst in summitate montis Synai & in codem loco corpus B. Catherina per sanctos Angelos tuos mirabiliter collocasti, tribue quassimus, y e ad montem qui Christus ch, peruenire valeamus. Per eundem, &c.

Al luogo de' Pastori .

Gloria in excelús Deo, & in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te, Glorificamus te, Gratias agimus tibi propere magnam gloriam tuam, Domine Rex calefitis Deus Pater omnipotens: Domine fili vnigenite Iesu Christle Spiritus, & alme orphanorit paraclete. Die Deus Agnus Dei filius Patris. Primogenitus Mariz Virginis Matris. Qui tollis peccata mundi mifetere nobis Qui tollis peccata mundi mifetere nobis Qui tollis peccata mundi fuscipe deprecationem nostra. Ad Mariz gloriam. Qui sedes ad dexteram Patris mifeteres.

mobis. Quoniam Tu folus Sanctus Martam fanctificans, Tu folus Dominus Mariam gubernans, Tu folus aleifimus Maria coronans, Iefu Chrifte, sum fanco Spiritu in glotia. Dei paetis. Amen. R. Euangelizo vobis gaudium magnum, quod etit omni populo. R. Quia natus est vobis hodie Saluator, qui est Chriftus Dominus.

Oratio.

Deus qui miro ordine Angelorum ministeria hominumq; dispensas, concede propicius, yt quibus tibi ministrantibus sin exlo semper affistitur ab ijs in terra vita nostra muniatur. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

## Alla Montana Giudea .

#### Nella Chiefa di S.Giouanni Battifla. Hymnus .

Ve queant laxis resonare fibris, &c.vs in die nat S.Io.Bap. Ansiph. Ex vtero vetulæ ; & sterilis hie natus est Ioannes præcutor Domini. V. Fuit homo missus à Deo. B. Cui nomen erat Ioannes . Orasio.

Deus qui populum tuum in Natiuitate B. Ioannis Baptiflæ lætificate fecifit. Da nobis famulis tuis fipiritualium gratia gaudiorum, & omnium fidelium mentis dirige in viam falutis æternæ. Per Chriftum Dominum nostrum. Amen.

## Nella Cappella che è al lato destro dell'Altare.

Benedicus Dominus Deus Istael,&c. Cant.Zac.Luc.z.
Oratio.

Deus qui B. Zachariam de fanctæ prolis Promissione dubi tantem mutum fecisli, cui postmodum credenti os Spiritu san co plenum in tuas laudes mirabiliter referasti, concede, vt eius, ac filij gloriosis precibus demeritis linguis nostris incre dultatis vinculo resolutis, ea quæ tuæ placita sunt voluntati corde credentes animose consteamur, & ore. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

## Nella Chiesa done era la Casa di Zaccharia.

Magnificat anima mea Dnm, &c. Cant. B. Maria Luc.t. V. Benedicta tu in mulicribus. B. Et benedictus fructus ventris tui.

#### Oratio.

mb:

n Dera

spin.

K, COL

Omnipotens sempiterne Deus, qui ex abundantia charitatis B.Mariam Virginem Filio tuo secundatam ad salutatio nem B.Helisabeth inspirastis præsta quæsumus, yt per eius yt sitationem donis cælestibus repleamur, & ab omnibus aduer sitatibus eruamur. Per eundem Christum, &c.

## Al deferto di S.Giouanni Battifta.

#### Hymnus.

Antra defertiteneris sub annis, &c. vt in die Nat. eius. Antiph. Puer autem crescebat, & confortabatur spiritu , & erat in desertis locis vsque in diem ostensionis suz ad Israel. V. Inter natos mulierum non surrexit maior. B. Ioanne Bapt.

#### Oratio.

Concede nobis quæfumus Domine Iefu Chrise, ve qui ar duam præcurforis tui penitentiam veneramur, eius etiam virtutes spretis mundanis affectibus imitemur. Per Christum Dominum nostrum. Amen

# Alla Fontana di S. Filippo.

Ansiph. Aperiens autem Philippus os fuum euangelizaule illi Iefum, & dum irent per viam, venerunt ad hanc aquam, & ait Eunuchus, ecce aqua, quis prohibet me baptizarii). Di xit autem Philippus- & Si credis ex toto corde licet.

## Oratio .

Deus qui diuerfitatem gentium in confessione tui sominis adunasti, quique virum Eunuchum per manus serui tui Philippi in hoc clarissimo sonte baptizare fecisti, da verenatis aqua baptismatisyna sit sides mentium. & pietas actionum. Per Christum Dominum nostrum - Amen.

#### FINIS.

## Water Committee of the same

#### 3 / JET

Application of the particle of

#### . cirral

Control of and the second of a second of a

### . 01.0

# TAVOLA DELLE COSE

# PLV NOTABILI

Aprelled on the face of the commercial

. store of S. Commerce or ording of ording



A 10



Ansing Winespiech Agnello Pasquale oue fuffes . Preparato. Agnello Pasquale one fulle Devecifo. . Sini . . . 134 Aleffia Citsà . 179.80 Alloggiamenti delle Nani. don 1 fel. 0, 08.28 07 Alepho Gittà. Aleffandro Scandarbech. 79 Albanesi popoli. Albania. 80 Altare della S. Croce. 177. MITTERNAL BOLD BEITA s della flagellatione 178 del titolo de Christo. 279 della dinisione de i vostimenti di Christe .. 179 del Monte Caluario. 182 a del SS. Sepolero . 299 Amorrei popoli, 242 136 Amalech Prouincia . 342 241 Antilibano Monte . . 277 286 Antichità de i luoghi di ter-

| 78 SANIA . 26.31               | il secondo. 108.109.6c.fin             |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Ansichità e frutto del pelle-  | alfin del terzo, e 265                 |
| grinaggio. 305.300             | В                                      |
| 8. Andrea Scoglio. 75          | D Aal Profeta. 269                     |
| Andrea Matteoli. 80            | Baffetta Città. 78                     |
|                                | S.Barnaba. 94                          |
| Minus on Carrier               | Baffo Città. 95                        |
| Antro di S. Giacomo. 149       |                                        |
| Angeli done apparsero a' pa-   | Baturim Città. 236                     |
| ftori . 210                    | Bazarri. 261.282                       |
| Antro di S.Gio.Battista. 225   | Baruti Città. 271.276.277              |
| Anachoriti nel Monte della     | Benghiouero stringhe perche            |
| quarantana. 239                | non si portino più. 47                 |
| Anti Cappelletta del S.Sepol-  | Bestage. 163<br>Bestania. 163. 167     |
| cro . 292                      | Beifage. 165                           |
| Antipatrida Città. 200         | Bettania. 165. 167                     |
| Ansfe. 271:279                 | Bethelemme Città di Danid.             |
| Apparitione di S. Michele.     | 206                                    |
| Apparitione us 3. Micheles     | Betulia de Christiani. 218             |
| Apollonia Città 264            | Betulia di Giudith . 249               |
| Apollonia Citta . 204          |                                        |
| Apostoli done si dinisero. 132 |                                        |
| done coposero il simbolo. 161  | Betacoron . 234                        |
| done si nascosero. 02.2237     | Betel Città . 239                      |
| Arabi. 62.62.63                | Betagla. 240                           |
| Arbe feoglie. 74               | Besoron. 243<br>Beszaida. 251          |
| Aria I fola. 100 73            |                                        |
| Arco di Pilate 2. 256          | - Berfabea Città . 256                 |
| Arriuo nostre in Terra S.104   | Belforte Castello. 273                 |
| Arrino nostro appresso Gieru   | Biron. 243 Biblo Città. 278            |
| 3 salemme. 121                 | Botris Città. 279                      |
| Arnon torrente. 242            | Brioni.73 Brindisi.80                  |
|                                | - Bufo Ifola. 75                       |
| Ascalon Città . 255            | Butintro Città. 82                     |
| Afor Città . 196               |                                        |
| Attrit Città. 269              | Buco che disegnò il mezo del           |
| Azoto Città de la 255          | Mondo. 176                             |
| Annertimenti particulari.      | Buco done fu fissa la S. Croce.        |
| 2 22. 27. 28. 29. 30.31.32.    | 183C                                   |
| 37.38.57. e'fin all'ultime     | CApo d' Adamo oue fuse<br>crougeo. 185 |
| - del primo libro e per sutto  | - C STONASO. 185                       |
| 2 2 1                          | Cafale                                 |
|                                | -                                      |

| A                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Cafale Lamperti. 271           | di S. Temasso. 127                    |
| Cagione perche no si parte più | di Anna Pontofice. 1 28               |
| la Naue pellegrina da V en. 50 | di Pilato.                            |
| Caffariouer Gaffari. 18        | del Re Herodes 10 255                 |
| Capo d'Istria Città. 73        | del fariseo. 258                      |
| Malleo d Maine. \$2.88         | della Veronica. 252                   |
| S. M. d'Otranto. 81 Serpo. 82  | di S. Marta. 167                      |
| delle Gaste, e perche così     | di S. Lazaro.                         |
| detto. 96. Pofo. 279           | di Simone leprofo. 269                |
| Candia Ifola. 90:99            | di Giacob Patriarca. 204              |
| Caim dou'ammazzo il fra-       | di Zacharia 224 .                     |
| sello. 234                     | Castello à cufa del buon ladro.       |
| Caim done vecifo. 248          | 223                                   |
| Caimor. 2 247                  | Castello de' Pisani. 262              |
| Cana Galilea Città. 248        | Castel pellegrino. 268                |
| Cafarnaum. 250                 | Cappella, del More Olin. 262          |
| Cadesberne. 242                | del Monte Calua, 172.182              |
| Caluario Monte. 159. 191       | dell'Apparitiones 176.                |
| Carath. 249                    | di S. Helenar 181.182                 |
| Cariathiarim.                  | dell'Inuen.della S. Croce, 181        |
| Cariat fefet 2 256             | dell'Improperio. 283                  |
| Cariat arbes. 256              | dell'Vnrione: 185                     |
| S. Catherina.                  | del SS. Presepio. 209.212.213         |
| Carcere di Christo. 130        | della Quarantana, 238                 |
| Carmelo Monte, 232. 169        | de gl'Innocenti. 213                  |
| Caifas o Caface Città 269      | Cefalonia t fola                      |
| Campo del Fullone. Taz         | Cerigo I fola.                        |
| Campo Santo. 238               | Cenacolo del Saluatore. 13 1          |
| Campo doue si trouano sasset-  | Gellula di SiPelagia. 161             |
| ti simili a' ceci; 204         | Cerimonie che s'usano nel             |
|                                | creare i Canalieri del SS.            |
| Campo damasceno. 233           | Sepolero                              |
| Camera di S.Girolamo. 227      | Cefora. And carl de . 248             |
| Campo di Giacob. 243           |                                       |
| Cananca regione. 256           | Cedri arbori.                         |
| Camino d'Italia verso Co-      | Cesarea Palestina Città. 268          |
| . Stantinopolis ( wo 1 82)     | Cesarea Filippi. 252.256              |
| Casa di Zebedeo. 0 127         | Cebaglia città. a 2442371             |
| di Loreto. 248 di S.Marco. 127 | Cedaar. 253<br>Z 2 Christe,           |
| - 22                           | Z 2 Christo,                          |
|                                |                                       |

| Christo done nacque. 208       | illumind i Ciechi. 136         |
|--------------------------------|--------------------------------|
| fu reclinato nel Presepio.     | Chiefa, de i 7. fratelli Macha |
| 1 222 - 10.                    | bei. 16t                       |
| fu adorato da i Magi. 212      | di S. Gieremia Profeta,        |
| gifubattenzato. 237            | 116                            |
| fu sentato dal demonio.        | della Annuntiatione. 248       |
| 1 238                          | di S.Giorgio. 109, 278         |
| apparue à S.Paolo. 252         | : della presentatione, 133     |
| maledisse il fico. 169         | di S.Zaccharia. 253            |
| + fu condosso per essere pre-  | detta domus panis. 202         |
| cipitato. 248                  | - de Monte Olineto. 163.164    |
| parlo alla Samarisana.         | di S. Maria Maddalena.         |
| 244.                           | 166                            |
| parlo alle donne. 258          | del SS.Sepolcro,e di Golgo-    |
| Christo done fece la sua vlii- | 14. 170.273                    |
| ma cena 130                    | d'Abacuc Profeta. 204          |
| laud i piedi à gl' Apostoli.   | di Bethelemme, 208.220         |
| - L 230. 11 D ( ) C - 1        | di S. Caterina. 211. 218       |
| entrole porte serrate. 130     | di S.Gio.Battista. 222.223     |
| orana ta notte quando fu       | di S. Elisabetta . 253         |
| preso                          | di S. Anna. 253                |
| pose 13. Apostoli, 146         | di S.Saluatore. 121.128        |
| fu preso 146                   | del spasmo 157                 |
| piansela Città. 1.01           | Chioggia Città.                |
| dittoil Pater noster. 162      | Cimere montague . 80           |
| parlo del suo oltimo aune      | Cigerico I fola. 90            |
| a nimento, 162:                | Cipro Ifold 95:                |
| ascese al Cielo. 163           | Cisterna de i Magi. 203        |
| disse ecce ascendimus Iero     | de i Pastori. 219              |
| folymam, 166                   | di Gioseffo, 249               |
| Sedeua in Betania, 167         | Gison torrense. 246            |
| fis Crocifisso. 183            | Città di Danid.                |
| fuinchiodato alla Croce.       | Corfola Ifola. 75              |
| 522184                         | Corfu Ifola                    |
| apparise alla Maddalena .      | Compare Ifala. 83              |
| 650.203                        | Coranto, onero Corito Città,   |
| apparue alle trè Mario.        | * 88.89 .                      |
| 225 394                        | Corpo di S. Tito.              |
| 92,0                           | di S.                          |
|                                |                                |

| di S. Simeone. 75              | Dignità che ricerca il Cana-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.Coftanza. 95                 | lierato. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Come si scrinino i nostri nomi | Durazzo o Dobronica Città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| in Turchia. 122                | 78. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colonna della flagellatione.   | Doge di Venetia sposa 'l Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 178                            | 70, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Colonna dell' Improperso .     | Dothaim Prouincia. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 181                            | Dora Città. 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Colonne che gemano. 130        | Dragomanno \$2. 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cotofaim Città 252             | Dulice. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Crespa Ifola. 73               | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |
| Curfolari Scogli.              | E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mary Manufacture Time          | \$15-91 PM 25-99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| D                              | T. Bal Monte. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| A Controller                   | LEchinade scoglio . 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ahir Città 224                 | Egila I fola. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Danid done s'innamord          | Elettione delle Nani, e Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| di Bersabea. 133               | che. 50.52.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| doue fu sepolto. 232           | Elbir. 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dan Città e fonte. 237         | Eleutero fiume. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Damasco Città. 252.253         | Emaus Castello. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Deserti di S. Gio. Battifta.   | Enos Città. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 225. 234                       | Endor Città 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Delbora Profete [ 4 . 243      | Engaddi Monte. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Decapoleos regione. 251        | Epitaffii de i Re , Gotifredo e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Distanza della Croce di Chri   | Balduino. 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| sto da quelle de' ladri.       | Esdrelon Campagna. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 183.184                        | Esfortatione à i Caualieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Disagi che parisce il Naui-    | 195.196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| gante. 24.25                   | Essempij d'alcuni passagieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Differenza tra'l soldato e'l   | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pellegrino,o 'l Nauigante.     | Essempio d'un Prete Grece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30.31                          | 6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Differenza frà l'antichità di  | Essempio d'una donna Spa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Roma, e quelle di Terra        | gnuols. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Santa. 32                      | Esfortatione al pellegrino. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Difficultà del fanto Viaggio.  | 23. e 24.25.26.27. fin al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.8.9                          | principio del terzo libro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - <u>-</u>                     | Z 3 Eupro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

祖間沿月自

| Euprosopo promonterio. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | S. Giorgio martyre. 209        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| The state of the s | S.Gieremia Profeta. 116        |
| and the same of th | S.Gio. Bat. done nacque. 222   |
| TAmagosta città. 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gierico città. 235             |
| Fano feoglio. 81.291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gior fonte. 236                |
| Farfact Hebna fiumi. 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| Figliuoli di Gana am. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Giblet città, 279              |
| Fichi di Faraone . 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gilim città, 245               |
| Fonte di Giesu. 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Gibilim città. 256           |
| Figura di S. Girolamo . 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. Giacomo one fi nascose. 149 |
| Fontana di Bersabea. 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gionatapa città. 250           |
| Di Siloe. 2 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gierusalem , Metropolitana     |
| della V. M. 150.151.22+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - della Giudea. 258            |
| · de gl' Apostoli. 167                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gierusalemme quando, e da      |
| di S. Filippo. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - chi fu fondata. 258          |
| d'Eliseo Profeta. 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | quati nomi hà bauti. 259       |
| Fons Hortorum. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | antica e la sua grandez-       |
| Frutti del pellegrin. 36.305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 7a. 260                      |
| Frontispitio della Chiesa del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Moderna 26 P                   |
| SS. Sepolero. 172.173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e le sue mura. 263             |
| Fnochi che si veggono su le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | quante volte roninata.         |
| Nauinella teps sta. 38.290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262.263.264                    |
| 2(22.002.002.00.000.00.000.000.000.000.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gomorra citta. 248             |
| G-51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gotifredo di Buglion . 187     |
| Afarid Gaffari. 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Golfo di Venetia. 71           |
| Gargano Monte. 79.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | di Trieste. 74                 |
| Galgala Campo. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | del carnero. 74                |
| Gabaa Saulis - 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | della Vallona. 80              |
| Garisim Monte. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di Lepanto. 83.88              |
| Galilea gentium. 248.258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | di Patras. 88                  |
| Gaza d Gazera. 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | di Settalia.                   |
| Gelboe Monte. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grotta di S. Pietro. 134       |
| Getzemani villa. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Grotta della V. Maria. 217     |
| Geth Cired: 253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Guardia che si dà a' pellegris |
| Gehennon Valle. 139.261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ni. 104                        |
| S. Ginfone. 25.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Giuda done s'impiccasse. 149   |
| Gion Monte. 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gindei done volfero torre il   |
| Giaffnonero Zaffa. 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | corpo della Glo.V.M: 233.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134. Habito                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ) 70                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |

| H                                                | Iotapa città. 50                                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Abito del pellegrino mi-                         | Ifaac done circoncifo . 233                         |
| fleriofo. 46.315                                 | Isaac doue menato, per ef-                          |
| Hay città. :242                                  | fer' imolato. 182                                   |
| Heretici più nociul alla                         | Isain Prof. done sepolto. 236                       |
| Chiefa che Turchi. 36                            | Itaca I fola. 83                                    |
| Heretici non entrano nel SS.                     | Iturea Regione. 5 275                               |
| Sepolero. 125                                    | Indin castello. 271<br>Izara enero Itara Isola . 83 |
| Hebron città. 233<br>Helia Profeta done amazzò   |                                                     |
| i falsi Profesi. 270                             | T Arghezza, e longhezza                             |
| Heredità di Gioseppe. 244                        | del SS. Sepolero. 191                               |
| Hermon Monte. 246                                | Larghezza, e longhezza del                          |
| Hermonion Monse. 247                             | Golfo di Venetia. 72                                |
| Hefdrelon Prouincia! 275                         | Larghezza sua frà Otranto.                          |
| Hibdim d Hibelim città.255                       | e Sasseno. and 82                                   |
| S.Hilario. 95                                    | Larghezza, e longhezza del                          |
| Horrid'Alcinoe. 83                               | Monte Caluario. 184.185                             |
| Horeus conclusus. 234                            | Lampadi che sono al Montes                          |
| Hospitale ouero Caranassera                      | Caluario. 185                                       |
| de' Turchi. 261                                  | Lampadi che sono al SS. Se-                         |
| S. Helia Profeta, oue amaz-                      | polero.                                             |
| zd. crc. 270<br>one si nascose. 269              | Leucadia Ifola. 83                                  |
| one si vede la sua forma. 204                    | Lissa Isola. 75                                     |
| done passò il Giordano. 236                      | Liefena Ifola, e città. 75                          |
| . I                                              | Licostratos d Gabbata. 156                          |
| Afor Villa. 109                                  | Limiffo in Cipro. 92.94                             |
| I Afor Villa. 109<br>I magini che fece fare S.He | Libano Monte. 253.264                               |
| lena, 238                                        | Lodi di Terra S. 31.32.33                           |
| Indiscretione de pellegr.147                     | Losh.                                               |
| Inuesione della S. Croce. 180                    | Longhezza, e larghezza de                           |
| Infolenza d'alcuni Marina-                       | Terra Santa. 256                                    |
| ri. 87                                           | Luoghi santi che sono da ve-                        |
| Interprete d Dragomano. 52                       | dere in Terra S. 32.33.34                           |
| Instruccione per il pellegrino.                  | Luoghi più commodi per im-                          |
| Inhham ayara Giaffa à Zaffa                      | Luzacittà. 139                                      |
| loppen ouero Giaffa d Zaffa.                     | Z A S.Mat-                                          |
| 773-0                                            |                                                     |

明好新納班好時即即成

| interpretation                          | Medan. 236                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| 8. A Arria doue fulle elet              | Meula. 249<br>Moabiti popoli. 242 |
| IVI . 10 Apost. 130                     | Moabiti popoli. 242               |
| Malamocco. 105                          | Miracolo di S. Nicolo di Car-     |
| Mare di Genazeret d Tibe-               | chi. 31t                          |
| eriade. 252,252,0253                    | Monte S. Angelo d Gargano.        |
| Mare Adriatico. 100                     | 730                               |
| Morto. 240                              | dell'offensione. 238              |
| I lonio. and love of 179                | del scandalo. 149                 |
| S. Maura I fola. 83                     | Caluario. 169.182.263             |
| Maluefia Cîttà: 88. 89                  | Oliueto 160.163.260               |
| Malleum promonterium. 82                | della Quarasana. 165.258          |
| Massada fartezza. 232                   | di Carmelo: 231.269               |
| Maon deserto                            | di Christo. 249.252               |
| Mambre Valle. 232                       | Moria. 132,236                    |
| Magedan regione. 237                    | - Olimpo. 88.91                   |
| Macheronta Castello. 238                | Modin de Machabei . 117           |
| Maghasi 243                             | Morea ò peloponeso penin-         |
| Maggedo. 247                            | fula 88                           |
| Magdalon Castello. 251                  | Montana Giudea: 222               |
| Marinaro come fi difonga                | Monichol Città. 241               |
| entrando in Mare. 22                    | Monforte Castello. 275            |
| Maria Vergine done fu falu-             | Mostro trouato nella valle        |
| tata dal'Angelo: " AT                   | ( Macra 278                       |
| done si nascose: 219                    | Modo di marinari in trattar       |
| done Stana pendendo Chri                | pollegrini . 24                   |
| Stoin Croce. 175.189                    | Modo di vestire i pellegrini.     |
|                                         | 43.45.46                          |
| done si riposaua spesso.                | de iTurchie Mori. 288             |
| done habitana dopo l'Asce               | de i Greci. 289                   |
| fione di Christo. 132<br>done Mori. 132 | de i Giudei. 289                  |
| done Mort.                              | de gl'Arabi. 62                   |
| done fu Cepolta 140                     | Monssterio di S. Nicolo. 96       |
| Macra valle. 277                        | di S.Helia 204                    |
| Massa valle. 277                        | di Bethelemme. 220,206            |
| S. Marina Vergine. 285.286              | di S. Croce 228                   |
| Merlere Ifole. 81                       | di S Maria di Canobin.23          |
| Merlana I fola: 83                      | Muchari d vesturini. 39.66        |
| -34.7.5                                 | Nanfon                            |
|                                         |                                   |

| 44.000                       | Offera Ifola, e Monte: 75       |
|------------------------------|---------------------------------|
| TAason Città. 249            | Otranto Città e Portos 81       |
|                              | Ottamio Citta e Fortor 81       |
| I Naim Città. 246            | property and                    |
| Naasone. 95                  | P                               |
| Napoli di Romania. 204       | 5-10-61                         |
| Natatoria Siloe. 134         | DAcfu Ifola: 83                 |
| Nazaret Città. 247           | Pago Ifola. 74                  |
| Neapoleos. 244               | Paletyro Castello. 274          |
| Nefin Città. 279             | Paria I fola. 75                |
| Nephealim Città: 249.250     | Parenzo Città. 73.292.          |
| Nerito Città. 83             | Palestina Regione. 258          |
| S. Nicanore. 95              | Parti che si fanno con i l'adro |
| Nicofia Città. 95            | nidelle Naui, e delle Bar-      |
| Nicopolis Città. 244         | she.                            |
| Nobe Città: 228              | Palazzo, d Torre di Danid.      |
| Nomi de pellegrini ch'erano  | (9232 LT (Semi 1)               |
| in questo Viaggio. 53.34.    | Patras Città, e Golfo. 63       |
| + 15'5 . CIPIL .             | Peloponne fo Penin (ula. 84     |
| Numero del Popolo Hebreo.    | Pelagofa scoglio. 292           |
| 258.280                      | Pellegrinaggio di Pitagora :    |
| ake Aret                     | Platone, e d'Apollonio. 35      |
| We will be a second          | Pellegrinaggio di S.Paclo. 36   |
| O Dalla spelonca. 232        | Pellegrini di dinerfi. 34.306.  |
| Officiali del Turco in So    | 307                             |
| iia. 287                     | Pellegrini done s'alloggiano;   |
| Olineto Mente. 201           | in Tripoli. 100.101             |
| Olimpo Monte. 89             | Pellegrini done in Gierufa=     |
| Opinione che hanno i Turchi. | lemme. 44: 45                   |
| di Ciefu Christo . & della   | done in Bethelemme: 440         |
| Vergine Maria, & di S:       | 45                              |
| Gio. Battista. 213           | done in Ramma. 118              |
|                              | doue à Giaffa. 104              |
| Orazorio di Christo. 142     | doue's' habbia à preparares     |
| Oratorio di S. Giou. Enangi  | Houe's moonaa preparate         |
| 232                          | Chi da mafina).                 |
| Ordine de Carmelitani, da    | come si hà da vestire:          |
| chi hà hauuto origine. 269   | 44.45                           |
| Ordine per farsi Canalière:  | come si habbia a gouernax       |
| 195                          | re nel viaggio; vide nela.      |
| · 32                         | 1 11/12                         |
| _                            |                                 |

月年成的好的好好你以

| l'annertimenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ponte di Giacob. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 52     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| che passatempo pigliarà in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ponte di Rodomonte. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porto Venere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| Pericoli che ponno accade-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Parta Panarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porto Panormo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01     |
| re nell'andar per terra da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porto Quietes 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92     |
| Tripoli in Gierusaleme. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Porta Ferres. 227.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| Pericoli in mare. 290.291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sterquilina.215.261.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| Petronisso scoglio. 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Aurea. 151.260.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Pencada fonte. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di S.Stefano ouero del G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18     |
| Petra incifa, castello. 268-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ge. 252.260.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68     |
| Pianta I sola. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Vecchia ouero Indicial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | is.    |
| Piazza della Chiefa del SS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100    |
| Sepolero. 172-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di Damasco, ouero d'1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ef-    |
| Piazza del Tempio di Sala-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fraim. 261.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di Danid, onero Piscii. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| mone. 252.<br>Pieta de' Principi Christiani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | della Fonse, o dell'Acqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Tieta de Frincipi Carigitalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ./-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| antichi . 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| S.Pietro doue rinegasse il Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Spetiosa. z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53     |
| gnore. 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pozzo di Giob.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25     |
| S.Pietro done pianse amara-<br>mente. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | di <del>Giacob , o</del> della Sama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| mente. 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tana. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| Pietra della bocca del SS. Se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | dell'Acque vine. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 72     |
| polcro. 129.191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e degl'Apostoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68     |
| Pietra soprala quale Christo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prenesa città, e golfo. 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| e fedena 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Presepio di Christo. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| Pietra dell'untione. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pretorio di Pilato. 157.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Pietra sopra la quale sedeun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Processione che si fà in Ve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| l'Angelo. 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tia il de del Corpus D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| niama da La Cama da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Pietra che hà la forma del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Processione che si fà nellaC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| corpo di S. Helsa. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Sa del SS. Sepol. 179.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Pietra del dejerto. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Processione in Betheleme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Piscina probatica. 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pyrgos città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68     |
| Pola città. 73.292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quality of States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Pomo sconlio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Porfires Ifola. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | Link's |
| Ponte che voleua fare Pirro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vando fi può partire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | per    |
| Ponte che voleua fare Pirro-<br>Re degl' Epiroti. &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fare il SS. viagoio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | di     |
| Ponte del Torrente Cedron.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gierusalemme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48     |
| 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | On al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111    |
| The state of the s | Q. MAII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

| Quali non fono atti à far'il   | Scocchi popoli. 74           |
|--------------------------------|------------------------------|
| SS. viaggio. 27.306            | Scala santa. 155             |
| Quanti di si Hà qualche vol-   | Sebron città. 241            |
| taper mare, senza veder        | Sebenico città. 75           |
| serra. 24                      | Segor città. 142             |
| Quanti danari bisogna per      | Serith. 116                  |
| fare il SS. viaggio. 66        | Sebasten cietà . 245         |
| Quate volte il pellegrino può  | Sepolero del Redentore. 189  |
| entrar detro'l SS. Sep. 195    | Sepol.simile à quello. 237   |
| Quercia di Rogei . 3 340       | della V. Maria. 138          |
| . R                            | Di S. Stefano. 132           |
| 10                             | di S. Grofeffo . 138.139     |
| Rabulouero Roab Pro-           | di S. Gioachino e S. Anna.   |
| uincia. 275                    | 141                          |
| Rafaim. 231                    | de i Re. Danid, e Salomone   |
| Ragusa città. 75               | 132. 149                     |
| Rama cieen. 234                | d'Absalone, e Manasse. 149   |
| Ramata Sofin. 112              | di Zacharia Profeta. 149     |
| Ramma d Rammola. 222.212       | di Lazaro. 268               |
| Rouina. 249                    | del Re Gotifredo di Bu-      |
| Rouigo cietà. 73               | glion. 187                   |
| 3                              | del Re Balduino, 187         |
| CAcrificio done fu fatto da    | di Rachel. 224               |
| O Giefu Christo. 182           | di S.Eusebio. 215            |
| Sacrificio di Melchifedec. 182 | di S. Paola. 215.216         |
| Sacrificio d'Abramo . 183      | di S. Girolamo . 215         |
| Sacerdoti Hebrei oue afcon-    | di S. Gio. Battifta. 245     |
| destero il fuoco facro. 136    | di Delbora. 239              |
| Salonica città. 74             | di Giosue. 239               |
| Saffeno scoglio. 80.291        | di Eleafar. 239              |
| Saline di Cipro. 95            | di Gioseffe Patriarca. 244   |
| Samaria. 245                   | di Elijeo,e Abdias Profets.  |
| Salem. 245.259                 | 245                          |
| Saron Monte. 271               | di Iona Profeta. 249         |
| Sarepea de Sidoni. 275         | di S.Giob. 254.              |
| Schiauonia. 71.73              | d'Abramo. 232                |
| Schiauonica lingua. 292        | Sepoltura di Marco Tullio Ci |
| Scandalio castello . 171       | serone 56                    |
| -0.7                           | Sepolm                       |
|                                |                              |

THE REAL PROPERTY.

はははは

| Sepolori de i Patriarchio 244     | fin'all'oltimo del quinto li-                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sepoleri de' Christiani in Tri    | , bro . 252                                       |
| Sepoteriae Christians in 110      | Sueca.                                            |
| poli. 285<br>in Gierusalemme. 132 | COLUMN TARREST                                    |
|                                   | T                                                 |
| de Turchi in Tripoli. 284         | and the level of the late.                        |
| de' Giudei in Tripoli. 284        |                                                   |
| in Gierusalemme. Ist              | Tabernacoli di Cedaar.                            |
| Seir Monti. 249. 250              | 25 I                                              |
| Sennin valle. 271                 | Tecus Città,e deferto. 232                        |
| Siceleg 227                       | Tempio di Salomone. 259.                          |
| Sichem Città. 244                 | 261 261 27 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Sicomoro di Zacheo. 234           | Tempesta. 290.291                                 |
| Sidon magna, ouero Saetta         | Terebinto della Moria. 202                        |
| Città. 276<br>Silo Città. 219.243 | Terra Santa perche tanta se                       |
|                                   |                                                   |
| Siloe fonte, e Natatorio. 134     |                                                   |
| S. Simone il giusto. 75           | da chi posseduta antica-                          |
| doue habitaua. 203                | mente. 257                                        |
| Simone Cireneo. 158               | Teuprosopo. 279                                   |
| Sion Monte. 130                   | Tiberia Città. 250.251                            |
| Solon Filosofo. 96                | Tiro Città. 272                                   |
| Sodoma Città. 241                 | Tolomaide Città. 270                              |
| Spaceatura del Monte. 184.        | Tornese Castello. 90                              |
| 185                               | Torre di S. Simeone . 203                         |
| Spese ordinarie che si fanno      | Torre distratone. 268.269                         |
| nel S. viaggio. 66.67             | Toron Castello. 274                               |
| Spirito santo doue discendes-     | Tortora Città. 268                                |
| fe. 130.131<br>S.Spiridone. 96    | Torbeo. 246                                       |
| S.Spiridone. 96                   | S. Thomasso doue hauesse la                       |
| Stefano, oue fusse latidato.      | Cintura della B. Vergine                          |
| 252                               | Maria 143.144                                     |
| Strada d'Italia verso Costan      | Torrens Botris. 227                               |
| Serinali scogli. 82               | Tran Città. 75                                    |
| Serinali scogli. 87               | Traconiti de regione. 275                         |
| Successo, del nostro primo im-    | Tremiti Isole. 76                                 |
| barcamento da Cipro à             | Trieste Città, e Golfo. 73                        |
| Giaff3. \$3.54.98.99              | Tripoli di Soria. 279.287                         |
| hanusonel ritorno. 285            |                                                   |
| - PF                              | Tru-                                              |
|                                   |                                                   |

| Trucimanno .             | 12      | Viaggio per terra da    | Tribol   |
|--------------------------|---------|-------------------------|----------|
| Turchi hanno in rine     | rēza, e | in Gierusalemme.        |          |
| conseruano le nostr      |         | Viaggio di Cipro à Gi   |          |
| ∫e. 21                   | 3.214   | 54.55                   | E Parkey |
|                          | 63.64   | di Bethelemme,          | 202      |
| · y                      |         | Vico d' Abia.           | 221      |
|                          |         | Vigne del Balfamo.      | 232      |
| Mallona Città, e         | Golfo . | Viri Galilei .          | 164      |
| V go                     | - 1     | Villaggio de pastori.   | 218      |
| Valle, del Terebinto.    | 118     | -1 12 10 10 10          |          |
| Gehennon d Tofet.        | 138     | Z                       | 11 6     |
| di Giosafat.             | 139     | T 2 11 13 14 1          |          |
| Regia. 13                |         | 7 Ara Città.            | 75       |
| dei Cadaueri.            |         | Zante Isola.            | 85       |
| della Benedissione.      | 231     | Zante detta Gierufal    | emme.    |
| Illustre.                | 246     | 86                      |          |
| Valuta della Moneta      | in So-  | Zaffa onero Giaffa . Po | rto di   |
| ria.                     | 289     | Terra Santa.            | 105      |
| Vasta solitudine di S. G | irola-  | Zefor.                  | 249      |
| mo.                      | 237     | Zefet.                  | 249      |
| Vestigij del Redentore:  | 251     | Zenofonte.              | 25       |
| Velenas Città.           | 252     | Zenone Cittico Filosofe |          |
| Via dolorofa.            | 154     | Zith.Cited,e deferto.   | 230      |
|                          |         |                         |          |

## Nella dichiaratione delle Figure.

fol. 187. E. Eil Sepolero di Balduino. F. Quello di Gotifredo.

## fol. 201. 202.

D. E la Torre di Simcone

E. Citterna de Magia - M. Citterna di Dauid,
F. Chiefa di Abacue Profeta.
G. Monafterio di S.Helia.
Cait di Glacob..
Cait di Glacob..
R. Luogo de Patrori.

K. Campo de Pifelli.
L. Sepolero di Rachel.
S. Monte di Betulia.
T. Monti dell'Arabia.

IL FINE.

# (42) (42) (42) (43) (43) (43) (43) (43)

# Registro.

## ABCDEFGHIKLMN OPQRSTVXYZ.

Tutti sono fogli interi.



IN ROMA,
Appresso Domenico Basa.
M. D. LXCV.











